# ET LES OVNI DANS TOUT ÇA?

## L'US Air Force cessa d'étudier le mystère quand elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'armes russes

'affaire débute le 24 juin 1947 aux Etats-Unis. Alors qu'il est aux commandes de son petit avion au-dessus du mont Rainier, dans les montagnes Rocheuses, Kenneth Arnold, un jeune homme d'affaires, affirme avoir été escorté dans le ciel par neuf objets lumineux en forme de demi-lune. Une dépêche de l'agence Associated Press, décrivant ces mystérieux objets comme des « soucoupes volantes », est expédiée le jour même sur les fils de toutes les rédactions de la planète. Le lendemain, l'expression aura fait le tour du monde.

Quarante-cinq ans plus tard, le bloc de l'Est effondré, les Objets volants non identifiés continuent sporadiquement à défrayer la chronique « faits divers » d'une presse avide de mystères. Il faut avouer que les « affaires » n'ont pas manqué. Récemment encore, la Belgique rapportait, par la voix de milliers de témoins, le survol

Kenneth Arnold est le pre-

mier homme de l'histoire

de son territoire par de mystérieuses lumières. Les militaires américains et leurs fameux avions « invisibles » étaient alors mis en accusation. Pourtant, faute d'éléments nouveaux capables de départager les simples croyances, le phénomène OVNI, interprété comme la preuve d'une visite par des intelligences extraterrestres de notre bonne vieille planète, s'est effondré comme un soufflé trop froid.

L'agitation stérile d'une poignée de « soucoupistes » irréductibles ne doit pas masquer l'existence d'un dossier volumineux, certainement beaucoup plus complexe que ne l'est le simple rejet des croyances soucoupistes.

C'est d'ailleurs ce que l'on pense aux Etats-Unis, au tout début des années 1950. Le FBI puis l'US Air Force ne songent pas aux petits hommes verts en enquêtant sur l'affaire Kenneth Arnold. Seule la psychose d'une arme terrifiante, peut-être plus puissante que la bombe atomique, justifie leurs investigations. La France n'est pas en reste. Le premier groupe d'étude du phéno-mène OVNI créé en 1951, Ouranos, passionne d'emblée les foules. Le romancier de science-fiction Jimmy Guieu n'hésite pas lancer : « Ils viennent des étoiles Zéta 1 et 2 de la constellation du Réticule, en bordure du Grand Nuage de Magellan. »
L'armée américaine commande

L'armée américaine commande des rapports d'experts. Le fameux Blue Book, volumineuse enquête officielle recensant des centaines de cas d'OVNI, ou le célèbre rapport Condon, du nom d'un physicien de l'université du Colo-

rado, impliquent la communauté scientifique et déchaînent les passions. Quand Hubert Curien,

alors président du Centre national d'études spatiales (CNES), crée en mai 1977 le Groupement d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés (GEPAN), l'affaire n'est plus un sujet d'intérêt pour l'Amérique. L'armée a officiellement cessé de s'y intéresser même si FLYING SAUCERS

Frank Scully

Dès les années 1950, la littérature et le cinéma populaires récupè-

Dès les années 1950, la littérature et le cinéma populaires récupérent l'angoisse provoquée par l'apparition des disques volants.

l'un des scientifiques les plus impliqués dans ces études, Allen Hyneck, choisit la voie privée pour poursuivre ses travaux. C'est avec Steven Spielberg que sa classification en rencontres extraterrestres de trois types connaîtra le plus grand succès...

La France possède le seul organisme civil au monde qui étudie les soucoupes volantes

Très vite, le GEPAN tente de s'organiser. Tâche compliquée par le fait que le matériau de base dont disposent ses enquêteurs est l'une des choses les plus fragiles qui soient : le témoignage. Pour franchir cet écueil, de l'enquête judiciaire à l'analyse scientifique, les Sherlock Holmes français s'organisent. La gendarmerie nationale standardise les témoignages à l'aide d'un formulaire type. L'environnement, tant social que physique, météorologique ou céleste, du témoin est dûment consigné. Le SEPRA (Service d'expertise des phénomènes et de rentrées

atmosphériques), qui succède au GEPAN, se trouve ainsi à la tête d'une banque de données tout à fait exceptionnelle. Si les phénomènes identifiés sans ambiguïté sont souvent d'origine astronomique (Vénus et Jupiter, voire la Lune à l'horizon!) ou météoro-logique (foudre en boule, nuages lenticulaires), les autres sont rapportés de façon trop fragmentaire ou imprécise pour conclure à une identification certaine. « Toutes les études qui ont été faites n'ont jamais montré de cycle en relation avec un quelconque événe ment naturel ou géopolitique » assure son directeur Jean-Jacques Velasco. « En revanche, sans parler de phénomène de vagues, nous enregistrons l'apparition curieuse de manifestations totalement atypiques pendant quinze jours. trois semaines. »

Aujourd'hui seul organisme civil au monde chargé de ces affaires délicates, le SEPRA manque cruellement de moyens. Sans véritable appui scientifique, les quatre chercheurs qui le composent semblent bien isolés. En dépit de quelques apparitions furtives les OVNI auraient-ils disparu de nos pensées ?

GA M'interese

4-42



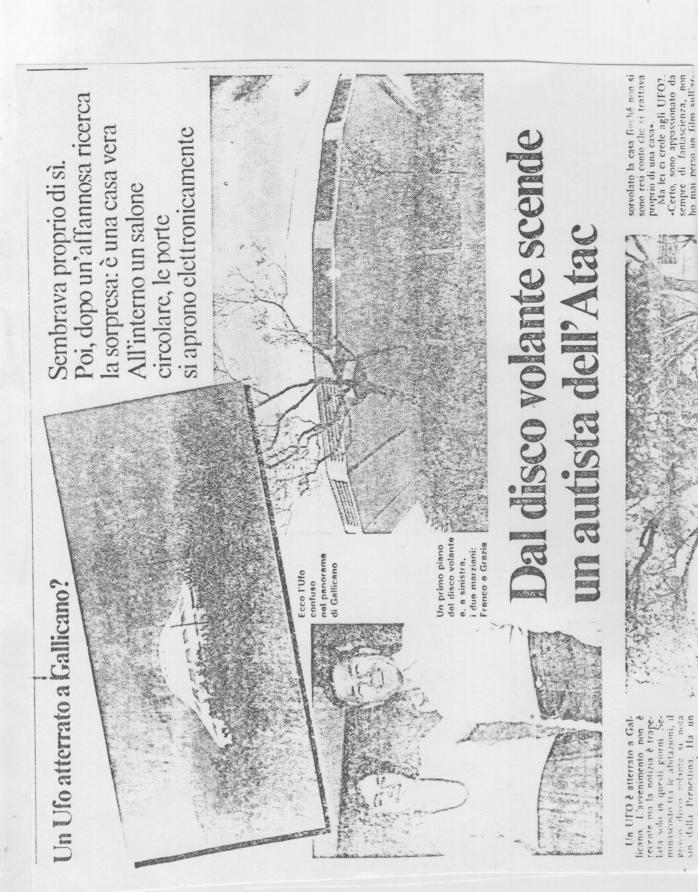

fratti, quando la luce è più in-tenca, al timore dell'ignoto fa indictreggiare la curiosità, Arrate, immerse nella pozza ver-de della campagna che fa da sfondo ad un'avventura emorivarci non è facile. C'è un fitto groviplio di stradine stertamente. Davanti al grande ogretto, aspetliamo. E tutto zionante. Ci avviciniamo lenermeticamente chiuso, non c'è traccia di inpressi, Dagli oblò che seguono, punteggiandola, la circonferenza del disco, il cui diametro non è inferiore ai scorgere nulla. Poi, improvvisamente, quando la nostra presenza non è più un mistero per chi, come forse i marziani, uno strano ronzio. I enfamente si abbassa una scala che sventutto sa e tutto può, giunge tra la pancia del disco, proscienza. Ci aspettavamo anche la nuvola di fumo. Invece mento e la nostra curiosità, nonostante il cuore in gola, to verde, non ha antenne, non e armato di quelle pistole mi-cidiali che, tutti i pomerippi dat cartoni animati in tv. fan-Prio come in un film di fantaniente. Adesso forse è il mosarà appagata. Dall'apertura si intravvede una figura che si torni del suo corpo si notano meglio. Ma come? Non è tutappresta a scendere le scale, quasi a terra, adesso i con-·Ma è possibile venti metri, non si riesce no impazzire i bambini. Allo-



Svelato l'arcano il signor Franco «scende» dalla sua casa identica a un Ufo

attimo in pace, beh, cosa vole-te? - sbotta l'uomo. -Ma lei chi è chiediamo, dopo esserci presentati. -Sono un autista dell'ATAC — dice — ho quadue figlis. Ma allora, questo rantanni, sono sposato ed ho disco volante? .Nessun marziano, li dentro ci sono mia ra e qualche parente, e quel disco volante non è altro che moglie, i miei figli, mia suoce la mia casa».

mente ben fatta. Come le è venuta quest'idea? «E' semplice — spiega Franco, che scon-giura non si dica il suo cogno-me — avevo bisogno di una Ecco svelato il mistero: una casa a forma di UFO, decisaabitazione tradizionale, com-plici soprattutto i mici figli, casa e così, discutendo, abbia-Alessandra di 9 anni e Rosa-

che non si riesca a stare un

tutti gli effetti.

quaderno:

biamo messa su di ferie ho costruito le strutture principali, poi l'ho montata
e ho cominciato a lavorare all'interno». Sulla «porta» del
disco, intanto, si è affacciata
la moglie del signor Franco,
Grazia, di 35 anni. «Anch'io
sono stata subito d'accordo —
dice — e più si andava avanti
nel lavoro, più mi appassionavoe. Poi tira fuori un grande Ca saltuariamente ho avuto costata due anni di fatica. Pri-ma in cantiere durante i mesi rio di 13\*. «L'ho fatta da solo .Oui ho segnato ciato e, giorno per giorno, co-me sono andati avanti i lavoris. Un «diario di bordo» a ficenza di certi film: un safone circolare, illuminato dagli oblò tutto, quando abbiamo comin-L'interno del disco non ha

te, -l'abitazione, Lui, il si-gnor Franco, ha lavorato per oltre quindici anni in un can-tiere navale di Fiumicino. Per lui il legno, non ha misteri e qui quasi tutto è fatto di que-sto materiale. Quando l'abcon i vetri che si scuriscono con il sole e le porte che si aprono elettronicamente. «C'è ancora molto da fare - dice il signor Franco - e il mio permette certo di correre troppo». In un angolo del salone sono anipolisterolo che serviranno ad isolare, acusticamente e termicamen-- racconta - sono arrivati i carabinieri Qualche giorno dopo, gli eli-cotteri della Finanza hanno messi in allarme da un cablogramma che li avvisava delatterraggio di un mucchiati pannelli di stipendio non mi

Però non avevo tenuto conto della curiosità della gente, sco volante ha influito molto gomento. Sulla scelta di co-struire la casa a forma di dianche questa mia passione. Adesso c'è un viavai che sembra un pellegrinaggio, non ce l'ha facciamo più». Quello che un fanatico di fantascienza si rivela, invece, estremamente equilibrato per quanto riguarda almeno la sua "Un ufologo di "prima categoria" mi ha detto che, secondo lui, sarci stato rapito dai marziani e avrei ricevuto le istruzioni necessarie per fare quel gomento. Sulla scelta sembrerebbe che ho fatto.

due grandi amori: il legno e gli UFO. E' un uomo che è riuscito a venir fuori dalla Il signor Franco ha dunque routine e in perfetta armonia con la sua famiglia vive la sua avventura «galattica». Anche il pretore di Gallicano è rimasto felicemente impressionato pralluogo dopo aver sentito in paese di un UFO... Poi è torsignor Franco hanno perfino offerto di girare un film dentro casa sua, gli hanno chiesto di venderne il progetto, sono della originalità della casa, «Prima è venuto a fare un sonato con i suoi bambini», al andati in tanti e tanti sono in no, anzi se continuerà questo attesa, ogni giorno, di poterla visitare dal di dentro. Ma lui dentro. Ma lui dice «non se ne parla nemmevia vai sard costretto a...

# E il Watergate diventa cosmico

Lo studioso Boris Sciurinov, presidente dell'Unione Ufologica Russa, accusa: ufficiali della Difesa hanno venduto agli americani dossier top secret, da cui risulta che...

**FULVIA CARIGLIA** 

apita, quando non resta che vendere. Si comincia con il corredo di casa e non si sa più dove si va a finire... a Esaù bastò un piatto di lenticchie. Nell'urgenza della soluzione di problemi immediati la Russia ortodossa che fa traffico di icone, la Russia militare che vende ordigni nucleari agli ayatollah è quella Russia, proverbialmente abbottonata, che smercia anche i suoi leggendari documenti segreti in materia extraplanetaria, e proprio al suo maggior concorrente (almeno fino a ieri). È quanto rivela lo studioso sovietico Boris Sciurinov, presidente dell'Unione Ufologica Russa da decenni impegnato nella ricerca scientifica per l'identificazione di "oggetti volanti non identificati", comparsi numerosi, a quanto pare, nei cieli del suo Paese. L'accusa è precisa: ufficiali del Ministero della Difesa avrebbero ceduto agli americani dossier top secret comprovanti la realtà ufologica, circa 400 reperti, fra studi e relazioni di avvistamenti e contatti, facenti parte del riservatissimo patrimonio di conoscenze spaziali "fuori ordinanza" dell'Urss, spina nel fianco della Nasa dal dopoguerra ad

Afferma Sciurinov che l'oggetto della vendita riguarda il prezioso lavoro di raccolta di militari specializzati in anni di osservazione, e rielaborato da appositi iperattrezzati organismi, preposti allo studio e al controllo della casistica ufologica. Il che fa pensare a validi indizi, ai fini di una convincente teoria di vita extraterrestre. Ma la sua denuncia, orchestrata fra stampa e congressi europei, appare piuttosto come un atto di orgoglio russo ferito e, ancor più, come il tentativo di condizionare la supremazia degli Usa in questo settore segreto. Anzi segretissimo.

Tanto che, nel luglio dello scorso anno, decine di dimostranti hanno manifestato davanti alla Casa Bianca armati di cartelli che invitavano il Governo a dire, finalmente, la verità sugli Ufo e ad abbandonare il riserbo sull'intera questione. «Un riserbo - lamenta il fisico nucleare canadese Stanton T. Friedman - che il Governo degli Stati Uniti imputa a motivi di sicurezza nazionale, ma che evidenzia quanto l'ancora screditato fenomeno sia invece accertato». Coinvolto professionalmente in programmi di ricerca e sviluppo governativi che lo hanno messo di fronte alla falsità delle negazioni, Friedman si oppone fin dai primi anni 80 a quello che definisce un eccesso di segretezza.

Anche la libera America, come si vede, ha i suoi dissidenti e, mentre Sciurinov si preoccupa di sbandierare il fatto che gli Stati Uniti dispongono ormai di

quasi tutti il bagaglio culturale e scientifico esistente sull'argomento, Brian O'Leary, scienziato ed astronauta statunitense, si preoccupa dell'uso che può farne un Paese con il sistema informativo più machiavellico che ci sia; tale, da poter decidere la diffusione, l'occultamento o, peggio, il travisamento dei dati. Profondo conoscitore della materia, ammette che «la verità sugli Ufo potrebbe essere per noi dura da affrontare e ciò potrebbe fornire una ragione valida per continuare a mantenere la segretezza» ma, non lasciando dubbi sulla sua ferma convinzione, rileva anche che «la verità si farà strada in ogni caso e, pertanto, persistenti timori e smentite possono solo complicare il problema».

Gli fa eco in Italia quel professor Corrado Malanga, chimico dell'Università di Pisa, che, in barba ai pregiudizi accademici, da anni analizza le tracce lasciate al suolo da supposti Ufo. «Una graduale preparazione all'eventualità - sostiene - sarebbe il miglior partito da prendere per soddisfare il diritto all'informazione da un lato, ed ovviare agli effetti choccanti di un impatto improvviso dall'altro».

Fantasie? Sospetti con qualche pur vago fondamento? O davvero prima o poi...? Non è dato di sapere, almeno per ora. Certo è che, al di là dei contenuti del carteggio "incriminato", l'esclusiva americana sul misterioso mondo di E.T. fa comunque discutere gli ambienti scientifici, indignati dalla politica restrittiva di Washington anche adesso che l'avversario è ridotto al lumicino, e soprattutto adesso che l'opinione della gente sugli Ufo dipende da una sola fonte di informazione.

Attachi come quello dell'instancabile Friedman si susseguono incalzanti nel grande Paese della Freedom of Information Act (Foia = Legge sulla Libertà di Informazione) e... «Poiché presto non sarà più possibile perseverare su tale atteggiamento - assicurano i bene informati - un Watergate cosmico si avvicina a grandi passi, oltre il top secret finora imposto».

0

N.º 33. Noviembre de 1991. Precio 325 ptas. (IVA incluido)

29.39734 99449x

de que juntos recorreremos el camino en la búsqueda de la verdad. Y ello, para mi, es más ta. Se que no van ustedes a bre. Y eso se lo debo a la revisdarme la solución a mis inquietudes. Pero estoy seguro que suficiente. Gracias por

(Madrid) José Antonio Fernández

IRVAN estas breves en el número monográfico dial». En ese sentido, debo nas inexactitudes aparecidas afirmar que ni Eugenio Siramitad de 1991. Lo que si han dicho es que Septiembre de que sobre los OVNIs publicaron ustades el pasado mes de do tendrá lugar en la segunda lineas para aciarar algu-Septlembre bajo el título «Crisis en el contactismo munguea, ni Giorgio Bonglovanni ni su harmano Filippo, han dicho nunca que el fin del mun-

■ UIERO agradecerles, en primer lugar, la entrevista que usted dirige publico en su homenaje escrito que se le ha eallzada por el señor Andreas Faberami padre, el profesor Fassman, que la revista número de Agosto. Es el mejor

ta los datos que aparecen a continuación para que los rapsicologia. La información dable, me lleva a recurrir a usted. Ha salido un anunció pubiloltario en una revista dedicada a temas esotéricos en el profesor Fassman como reeruego publique en su revisalumnos y amigos del profesor Fassman puedan dispo-Otro asunto, éste desagraque aparece el nombre del clamo para un curso de paque ofrece el anuncio es faisa. ner de la información correcnecho.

miento personal a cerrar filas en torno a asociación, disci--assman hiciese un Ilamaolina, ideal u objetivo de ninecha en que, según el anun-No es cierto que el profesor gunaciase. El día 13 de Junio,

les para aligerar el bolsillo rlas veces: "Todo lo que se haga en mi nombre debe hacerse sin animo de lucro.» Estuvo repitiendo esta vos ante varias personas, de los incautos. Repitió vaadvertencia en días sucesihasta que ya no pudo haprofesionales incompeten-

do que haya encontrado indole y decirlas en un No conozco al señor que buenas intenciones para ustificar su acción, pero lo sedades de una persona as es una bajeza de la peor anuncio publicitario es cuencias que determina la ley. Por supuesto, se ha premenciona el anuncio ni duque ya no puede desmentirque dice es falso, decir falarriesgarse a las consesentado la denuncia co-

mente los textos y cassetes En este momento estamos distribuyendo gratuitadel profesor. En breve se empezará a organizar un rrespondiente.

homanaja an au buablo cor

creía firmemente empezaba a



zado a cuestionarme todas y señado a creer en ellas, sin racionalizarlas. Ustedes me cada una de mis creenclas comprobandc, un tanto atónito, que se sustentaban en bases sobre las que en realidad nunca había pensado, Sencihan hecho pensar por mi missobre mi vida y mis creenclas. Sobremiscomportamientosy resquebrajarse. He comenmo. Me han hecho reflexionar ante opiniones distintas a las lamente crela en muchas cosas..., porque me habían enmis respuestas mecánicas que yo sustentaba. Y estoy asombrado del cambio que se ha producido en mí. Me slento un hombre totalmente diferente. Un hombre que se nes, es verdad, porque no he do en lo que asentar mis creenclas. Pero me siento mismo, no son opiniones mueve en un mar de confusioencontrado algo igual de sóliblen. Me siento muy blen porque es como si me hubiesen quitado una venda de los ojos. nera natural, no en función de lo que se me había enseñado Hoy pienso y opino por mi prestadas. Hoy siento de maa sentir. St, porque hasta en eso estaba -como muchos otros- manipulado. Y me con miedo, pero slendo yo mismo. Slendo un hombre IIsiento blen. Aturdido, a veces

plazo dado a la Humanidad para que el hombre dirija sus su'propla autodestrucción; o de la eltuación hiperiorítica a es, imprescindible para evitar dicho de otra manera, el paso mensale que porta Glorgio cuenta atrás; o sea, el final de una situación hipercaótica, pasos por las Leyes Universacomo resultante de la impla-Efecto. Como creyente del Bonglonvanni, avalado por los estigmas de Cristo en sus mismo lugar de siempre, pero cable Ley Universal Causamanos y en sus pies, sigo viviendo con mi familia en el con responsable consciencia de lo que podría suceder en cualquier momento, dada la afarmante situación mundial y demás acontecimientos de todo tipo que cotidianamente se suceden.

Juan M. Martins Lourenço (VIgo)

clo, se produjo tal dramatico iniciativa de Sort. Todoria producia producia producia producia producia serio de su vida solo pudo articular monosilabos entrecortados, que a duras penas lograba- de setas La última conversación lar- de elia de Mayo, en la habitación de producia de la manana del 27 ra de elia una cilipica. No se refino a cilipica No se refino a cilipica no se con la manana del 27 ra de elia de mayo, en la habitación de cilipica.

ga del profesor Fassman se produjo en la mañana del 27 de Mayo, en la habitación de una clínica. No se refirlo, en ningun momento a la situación mundial, a nada que tusibles soluciones salvificas, No es cierto que vaticinara su muerte, como se ha dicho, ni vieraque ver con 1992 ni a pomo momento enseñando a amarlavida. Sabiaque la suya bres durante aquella larga que manifestara concretamente verla venir. El profesor Fassman estuvo hasta el ultise acababa, por supuesto, pero no perdio ni un segundo hablando de ello. Sus palaveticinio que por desgracia se conversación fueron de esperanzay de allento. Si hizo un ha cumplido. Dijo que el día que faitase muchos intentarian aprovecharse de su nombre. Le dolla que ese nombre que tanto le había costado consolidar acabara convirtiendose en reclamo cupaba que fuese utilizado do: personas sin escrúpulos y publicitario, pero más le preo-

Iniciativa del Ayuntamiento de Sort. Tenemos proyectado un acto en su memorla al cumplirse el primer aniversario de su muerte, y el traslado de sus restos a su pueblo natal en Junio de 1993. De estas actividades se informará en su día a todos sus alumnos y amigos. Fuera de ellas no hay en curso ninguna actividad que haya sido directa o indirectamente autorizada por el profesor.

Agradeclendo de antemano su ayuda y poniéndome a su disposición me despido cordialmente,

Maria Mir



# Il ritorno degli Ufo

# L'astronave di Polcanto riapre la «caccia»

### ALFREDO SCANZANI

Quello che pareva essere soltanto un curioso fatto di cronaca, che di regola esaurisce la sua curiosità nello spazio di qualche ora, si sta trasformando in un caso ufologico davvero eccezionale. Parliamo dell'«incontro ravvicinato di terzo tipo» avvenuto in piena. notte, un mese fa, davanti alla villa La Radicchia a Polcanto. 15 chilometri da Firenze. Il casiere della proprietà, Isidoro Ferri, fu svegliato da una luce che vagava nella sua camera da letto. Impaurito ando alla finestra e di là si accorse che il giardino ed il bosco che cresce oltre la via erano illuminati a giorno. Isidoro guarda stupetatto e nota una piccola astronave e una strana figura con una specie di torcia tissata sulla testa. D'improvviso la figura scompare e un attimo dopo' anche l'oggetto volante prende quota e sparisce dietro la montagna. Gli occhi del Ferri restarono arrossati per due giorni e per una settimana Ringo, il cane lupo, rifiuto il cibo e non volle uscire dalla cuccia. Questo, in estrema sintesi, l'avvenimento.

Per tutto ottobre villa La Radicchia è stata visitata dai curiosi, ma accanto a loro si sono presentati esperti universitari ed autorità militari, segno evidente dell'importanza attribuita alla testimonianza del Ferri. Racconto. oltretutto. confermato da altri testimoni che alla medesima ora hanno visto uno strano oggetto solcare il cielo. Quattro giorni dopo un gruppo di cacciatori appostati vicino all'Olmo hanno descritto l'atterraggio di una «astronave» del tutto si-mile a quella descritta dal casiere di Polcanto.

L'avvistamento del Ferri avvenne nella notte tra il 9 ed il 10 ottobre. Dodici ore prima a Prata, in provincia di Avellino, un contadino ha raccontato di aver incontrato un «extraterrestre» mentre raccoglieva campioni nel suo campo.

E' corso ad avvisare i carabinien, dicendo pure che l'alieno era fuggito, con una strana astronave. Successivamente indagini hanno dimostrato che



Ferri abbraccia Ringo; dopo l'avvistamento Ufo il cane non ha mangiato per una settimana, sempre rintanato nella sua cuccia

il contadino non aveva sognato, anche se questo non significa che bisogna parlare per forza di Ufo.

Gli oggetti volanti non identificati, insomma, sono tornati ad occupare la cronaca, soprattutto da quando, nel settembre scorso, il ministro della difesa Spadolini, rispondendo ad una interrogazione parlamentare, ha promesso di venire incontro a quanti si occupano della questione. Dice il ministro: «Tutta la documentazione relativa agli avvistamenti di oggetti volanti non identificati è conservata a cura dello stato maggiore dell'aeronautica e stralcio della medesima può essere reso disponi-- attaverso i competenti canali - per la consultazione da parte di enti civili interessati al fenomeno di che trattasi. Si precisa ancora che l'amministrazione della difesa non ravvisa possibile l'accreditamento di esperti civili all'interno della propria organizzazione, ne ha interesse al momento alla costituzione di un ente ufologico militare. Si agdendo in considerazione l'opportunità di affidare al Cnr studi e ricerche in merito al fenomeno Ufo».

Lo stesso ministero, però, alla prima occasione ha negato ai civili la sua collaborazione, e proprio su un fatto che non coinvolge minimamente - almeno all'apparenza - il segreto militare. Ci riferiamo al-l'oggetto volante fotografato cinque anni fa sull'aeroporto di Sant'Angelo di Treviso da Giancarlo Cecconi, fiorentino, pilota scelto, maresciallo di prima classe del secondo stormo del 14.0 Gruppo caccia. Cecconi, con tre macchine fotografiche installate sul G91 che pilotava, scattò ottanta fotografie. Il fenomeno fu osservato anche dal personale di terra della medesima base ve-

Si precisa ancora che l'amministrazione della difesa non ravvisa possibile l'accreditamento di esperti civili all'interno della propria organizzazione, ne ha interesse al momento alla costituzione di un professore di matematica di Pordenone, Antonio Chiumento alla costituzione di un professore di matematica di Pordenone, Antonio Chiumento alla costituzione di un professore di matematica di Pordenone, Antonio Chiumento, vicepresidente dell'insegnangiunge, peraltro, che la presimpate intergiorni fa il ministero denza del consiglio sta pren

spiegazione: «L'oggetto in questione, fu immediatamente fotografato con le macchine del personale fotointerprete in un pallone di forma cilindrica, realizzato con sacchi di plastica nera».

Se era veramente solo plastica nera - si chiedono i ricercatori - perché non viene mostrata almeno una fotografia? Polemiche non sono italiane. Da una settimana in Inghilterra si discute di un incontro che sarebbe avvenuto tra extratterestri che riparavano la loro astronave in avaria e militari del Regno Unito. Se ne parla persino alla Camera dei comuni. Le scrittrici Brenda Butler, Jenny Randlas e Dorothy Street hanno ufficialmente accusato le autorità politiche e militari di avere steso una cortina di silenzio su una vicenda che risale all'alba del 27 dicembre 1980. A quel tempo, giurano le tre donne, una nave spaziale aliena prese terra nella foresta di Rendlesham, a 13 chilometri da Ipswich, vicino ad una importante base della Nato. L'allarme fu dato da un contadino e secondo le scrittrici - dalla base uscirono varie pattuglie. «Furono visti tre esseri e parve che si librassero in un raggio di luce proveniente dalla parte inferiore dell'oggetto: a quanto si osservo facevano ogni sforzo per ripararne il veicolo danneggiato».

«A quel punto — continuano Brenda, Jenny e Dorothy — venne ordinato di tornare alla base a tutti gli ufficiali fuorche il comandante di essa; egli si incammino verso gli alieni, con i quali vi fu comunicazione attraverso il linguaggio dei segni e, sembra, qualche forma di telepatia. L'oggetto restò bloccato a terra per tre ore e fu riparato quanto bastò per consentire il decollo; all'inizio viaggiò in modo malfermo, ma poi schizzo via a tremenda velocità».

Si dice pure che ogni foto scattata dai testimoni e stata confiscata; che l'oggetto era metallico e triangolare, con base di due-tre metri e altezza sui due, e che illuminava di luce bianca l'intera foresta. Ma il mistero resta. Pro loco, Gruppo astrofili «Deep Space», TeleUnic

# Quattro sere nel cosm

# Ospiti illustri, dallo studioso di come

CALOLZIO • Pochi anni, come il 2001, sono legati nell'immaginario popolare allo spazio e alla ricerca della vita su altri mondi. Per celebrare degnamente questa data, Calolzio ha deciso di unire le forze di diversi sodalizi per organizzare una grande iniziativa dedicata al cosmo.

La Pro loco del neopresi-dente Armando Friburghi, il Gruppo astrofili «Deep Space» di Lecco, TeleUnica, la Gazzetta di Lecco e il Centro Ufologico Nazionale proporranno al pubblico quattro se-rate sullo spazio che richiamano tutti i temi evocati dal 2001: dalle scoperte scientifiche di questi giorni a una grande ricorrenza, dalla semplice osservazione del cielo alla ricerca della vita nel cosmo, con una conclusione dedicata a un argomento che pochi hanno il coraggio di affrontare con coraggio e competenza, al di là di pregiudizi, ciarlatanerie e superficialità disarmanti, quello degli Ufo.

L'iniziativa, che costituisce il terzo ciclo sull'astronomia, sull'onda del successo dei due precedenti organizzati nel 1999 dalla Pro loco e dal gruppo «Deep Space», inizierà giovedì 29 marzo per concludersi giovedì 26 aprile. Vediamogli argomenti: la prima serata, appunto il 29 marzo, alle 21, sarà dedicata all'osservazione del cielo di primavera con i telescopi del gruppo «Deep Space». Si tratta del terzo tentativo, visto che nei due cicli precedenti il maltempo aveva impedito di scrutare il cielo. Il luogo scelto per installare gli strumenti è il passo del Pertus, anche se si potrebbe optare per un posto più facilmente raggiungibile: una decisione definitiva su questo dettaglio verrà pre-



Marco Zambianchi

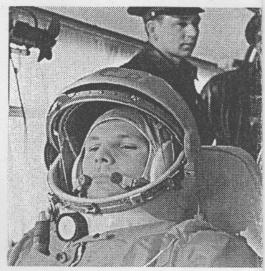

Yuri Gagarin, il primo uomo nello spazio, e la Vostok 1

### 12 APRILE 1961: IL COSMONAUTA SOVIETICO E' IL PRIMO UOMO NELL

## 40 anni dallo storico volo di Yuri Gag dell'astronautica raccontata con imi

CALOLZIO • 12 aprile 1961: Yuri
Gagarin, a bordo della Vostok 1, compie
un'orbita completa attorno alla Terra. E' il
primo uomo nello spazio. Con lui ha inizio
la più grande odissea di conoscenza e
avventura nella storia dell'uomo: la
conquista dello spazio. Il 12 aprile 2001
cadrà il quarantennale del volo del
cosmonauta sovietico. Una ricorrenza che
non poteva non essere celebrata
nell'ambito del ciclo organizzato da Pro
loco e Gruppo «Deep Space», e che anzi è
stata una delle molle principali per ideare

questi incontri.
Giovedì 12 aprile, alle 21, nel giorno
dell'anniversario, nella sala dell'oratorio di
Foppenico saranno presenti Marco
Zambianchi e Michael Boscolo, esperti di
astronautica del Gruppo «Deep Space».
La collezione d'immagini in loro possesso è
impressionante: il pubblico potrà gustarle
con la guida appunto di Zambianchi e
Boscolo, che faranno rivivere l'emozione
del volo di Gagarin e ripercorerranno, con
l'aiuto di molte foto inedite, 40 anni di
storia dell'esplorazione spaziale. Questa

sa nei prossimi giorni. L'osservazione sarà preceduta da un'introduzione teorica per imparare a riconoscere le costellazioni e a identificare gli astri principali, che si terrà nella sala conferenze dell'o-

ratorio di Foppenico.

Giovedì 5 aprile, sempre alle 21, avrà luogo una serata su un tema di strettissima attualità: la ricerca della vita nel Sistema Solare. Negli ultimi anni sono stati raccolti, grazie alle sonde spaz dell'esistenza di ac da in grande quant sato di Marte, e de za di un oceano lic i ghiacci di Europa lune di Giove. Amb a, Gazzetta di Lecco e Cun organizzano una grande iniziativa

# 10 con una parata di stelle

ete Cesare Guaita all'ufologo Roberto Pinotti





, la navicella con cui fu portato a termine il suo memorabile volo.

### O SPAZIO. SI APRE UNA NUOVA ERA

## garin: l'avventura nagini mai viste

serata, come le precedenti, è organizzata da Pro loco, Deep Space, Gazzetta di Lecco e TeleUnica, a differenza dell'ultima che vedrà entrare in scena il Cun al posto degli astrofili. La partecipazione ai primi tre incontri prevede un'iscrizione che può essere comunicata presso la sede Pro loco rivolgendosi al segretario Giuseppe Sibio. Per informazioni si può chiamare la sede del sodalizio (0341/630956), dal martedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30, oppure la Gazzetta di Lecco (0341/255175), chiedendo di Loris Lazzati.

iali, indizi :qua liquiità nel paslla presenuido sotto una delle ienti favorevoli allo sviluppo di forme di vita elementari, la cui scoperta rivoluzionerebbe le nostre conoscenze e la nostra visione del cosmo, ponendo domande di enorme portata sul senso stesso della nostra presenza sulla Terra. Nelle ultime settimane si sono succedute scoperte emozionanti che hanno spinto gli organizzatori ad allestire una serata su questo tema invitando uno dei massimi specialisti di esplorazione interplanetaria: Cesare Guaita, presidente del Gruppo astronomico Tradatese e studioso di chimica delle comete. Guaita si avvarrà delle ultimissime, straordinarie immagini trasmesse dalle sonde Galileo, Mars Global Surveyor, Cassini e Near-Shoemaker. Quest'ultima, lunedì scorso, è stata protagonista di un'impresa leggendaria, mai tentata prima: l'atterraggio su un asteroide, portato a termine senza che la sonda fosse dotata di motori per toccare morbidamente il suolo. Guaita presenterà anche le immagini mozzafiato di Eros, il piccolo e butterato corpo celeste oggetto della missione Near. Anche questa serata si terrà nella sala dell'oratorio di Foppenico.

# Ufo, il massimo esperto spiega il grande enigma

CALOLZIO • Mentre le sonde spaziali stanno raccogliendo indizi sulla presenza di forme di vita primordiali sugli altri pianeti del Sistema Solare, una domanda è sempre stata presente nella mente dell'uomo: esistono altre civiltà nel cosmo? E un altro interrogativo si affaccia inevitabile: se esistono, è possibile che abbiano già visitato il nostro pianeta? E' chiaro che questo secondo quesito, che al pari del primo non ha risposta, si lega a uno dei temi più affascinanti e inquietanti: quello degli Ufo, gli oggetti volanti non identificati che decine di milioni di persone nel mondo affermano di avere visto. Il tema è spesso terreno di caccia per i ciarlatani, per i truffatori, per i visionari, ma lo è altrettanto per scienziati e intellettuali scettici per partito preso, che alimentano la facile ironia secondo cui gli Ufo sono stupidaggini e invenzioni dell'ubriaco di turno. Tra questi estremi una sola posizione è accettabile: quella di chi analizza il problema scientificamente, senza pregiudizi. E' quanto sta facendo, da oltre 30 anni, Roberto Pinotti, presidente del Centro Ufologico Nazionale. E' il massimo specialista in Europa, consulente scientifico di molti organismi internazionali.



Roberto Pinotti

Sarà lui l'ospite prestigioso della serata conclusiva, fissata per giovedì 26 aprile alle 21 nel salone della scuola «Cittadini» e intitolata «Ufo: visitatori da altrove?». L'ingresso sarà libero. La serata promette sorprese eccezionali e non mancherà di suscitare domande e discussioni. Sarà l'occasione, purtroppo rarissima, di parlare di Ufo senza gli irritanti sorrisi di scherno con cui spesso viene liquidato l'argomento e senza la presenza squalificante dei personaggi da baraccone che popolano sovente le trasmissioni televisive.







La giornata dei «dischi», in Lombardia, fu il 14 ottobre. Il duca Tommaso Gallarati Scotti (a sinistra), ex ambasciatore a Londra e ora presidente della Fiera di Milano, si trovava sul monte Guello, vicino a Como, con cinque amici; mentre guardavano verso le montagne di Bellagio, poco prima delle undici di mattina, tutti e sei scorsero a un'altezza imprecisabile un disco dai riflessi argentei; l'apparizione durò sette od otto minuti. A Luino, un'ora e mez-zo dopo l'operaio Umberto Bevilacqua (al centro), udi un ronzio sommesso. Sopra la sua testa, a due o tremila metri di altezza, vide un oggetto che assomigliava a un siluro. L'ordigno sbucò tra Monte Borgna e Monte Limidario, e sparì verso la Svizzera a velocità elevatissima. Anche il giornalista-aviatore Maner Lualdi (a destra) vide dall'aeroporto Forlanini, la sera del 17 settembre, un corpo luminoso a forma di disco, che compi sopra l'aeroporto una strana manovra.

anche a un gruppo di ricoverati nel sanatorio di Cuasso al Mon-te, presso Varese, simile a una bella luna piena che sorge dal mare Le descrizioni concordano an-

che circa l'aspetto che i presunti « dischi volanti » hanno di giorno. Tanto il racconto di quel gruppo di milanesi che l'altra domenica si trovava in gita su un monte presso Como, quanto la testimonianza del duca Tommaso Gallarati Scotti, che giovedì 14 ottobre passeggiava con cinque amici presso Bellagio, quanto la narrazione dei contadini di Luino, parlano di luce intensissima, di riflessi argentei e di bagliori azzurrini. Altra caratteristica concordemente riferita da chi ha veduto « dischi volanti » in Lom-bardia riguarda il modo di procedere dei « dischi »: i misteriosi oggetti volanti arrivano velocis-simi, si arrestano di colpo, com-piono una serie di zig-zag e in-fine ripartono come razzi. (La difficoltà di valutare la quota dei « dischi » ha impedito di calcolarne la velocità, ma se per caso l'oggetto osservato il 17 settembre scorso all'aeroporto di Ciampino a Roma verso le 19,28 fosse lo stesso che fu visto venti minuti dopo dall'aeroporto di Linate a Milano, la sua velocità si aggirerebbe sui 1500 chilometri all'ora. Ta-le velocità è del resto quella indicata da chi ha affermato che in altre occasioni i « dischi volanti » si muovevano con rapidità tre volte superiore a quella dei comuni apparecchi).

Il racconto dell'operaio Umberto Bevilacqua, del parrucchiere Arturo Granzarollo e del contadino Renato Glor (tutti e tre, dopo avere osservato un oggetto vo-

### DA BOLOGNA

# DAL GLOBO INFUOCA uscivano gocce incandesce

Una visione rapida, in senso orizzontale, con movimenti "ad altalena"

BOLOGNA, ottobre E c'è una città dove la gente crede soltanto (e non sempre) a ciò che vede, questa è Bologna. Si spiega così come la prima vi-sita fattale dai « marziani » non l'abbia scossa minimamente. Ma non si spiega, d'altra parte, come avrebbero potuto restar vittime di una suggestione collettiva le varie persone che, da luoghi di-versi, nel medesimo istante — le sei e un quarto del pomeriggio di giovedi 14 ottobre hanno di giovedì 14 ottobre sto un grande corpo luminoso sol-care velocemente la volta celeste. Si tratta, per giunta, di persone serie e tranquille (madri e padri di famiglia, un medico, un impie-gato, un vigile urbano), che non si divertirebbero certo a raccon-tar fanfaronate. Messe alla pro-va, del resto, dai giornalisti, tutte queste persone hanno riferito, l'una ad insaputa dell'altra, parti-colari pressochè identici. Le apparizioni dunque ci sono

liabile con l'idea di un apparecchio a reazione, e la celerità con cui i « dischi » seguivano la propria rotta sembri escludere che potesse trattarsi di un pallone-

« Non era assolutamente paragonabile ad una meteora, o ad al-tri consueti fenomeni celesti », ci ha detto, con ferma convinzione, la signora Lidia Palmieri Mandrioli, che ha visto il globo misterioso dalla terrazza della sua casa di viale Gozzadini, di fianco ai Giardini Margherita. La singolare apparizione sarà durata, a suo gludizio, otto o dieci secondi. Il globo è saltato su all'improvvi-so da dietro il colle dell'Osser-vanza, a Sud-Ovest della città, e spostandosi rapidamente in dire-zione di Casalecchio si è dileguato in una luce di fiamma. Il suo colore — « rosso acceso » — non era compatto, così come non era perfettamente regolare la sua forma (alla signora Mandrioli







La giornata dei « dischi », in Lombardia, fu il 14 ottobre. Il duca Tommaso Gallarati Scotti (a sinistra), ex ambasciatore a Londra e ora presidente della Fiera di Milano, si trovava sul monte Guello, vicino a Como, con cinque amici; mentre guardavano verso le montagne di Bellagio, poco prima delle undici di mattina, tutti e sei scorsero a un'altezza imprecisabile un disco dai riflessi argentei; l'apparizione durò sette od otto minuti. A Luino, un'ora e mezzo dopo l'operaio Umberto Bevilacqua (al centro), udi un ronzio sommesso. Sopra la sua testa, a due o tremila metri di altezza, vide un oggetto che assomigliava a un siluro. L'ordigno sbucò tra Monte Borgna e Monte Limidario, e sparì verso la Svizzera a velocità elevatissima. Anche il giornalista-aviatore Maner Lualdi (a destra) vide dall'aeroporto Forlanini, la sera del 17 settembre, un corpo luminoso a forma di disco, che compi sopra l'aeroporto una strana manovra.

anche a un gruppo di ricoverati nel sanatorio di Cuasso al Monte, presso Varese, simile a una bella luna piena che sorge dal mare.

Le descrizioni concordano anche circa l'aspetto che i presunti « dischi volanti » hanno di giorno. Tanto il racconto di quel gruppo di milanesi che l'altra domenica si trovava in gita su un monte presso Como, quanto la testimonianza del duca Tommaso Gallarati Scotti, che giovedi 14 ottobre passeggiava con cinque amici presso Bellagio, quanto la narrazione dei contadini di Luino, parlano di luce intensissima, di riflessi argentei e di bagliori azzurrini. Altra caratteristica concordemente riferita da chi ha veduto « dischi volanti » in Lombardio riguarda il modo di presone

VISTI DA BOLOGNA

# DAL GLOBO INFUCCATO uscivano gocce incandescenti

Una visione rapida, in senso orizzontale, con movimenti "ad altalena"

cedere dei « dischi »: i misteriosi oggetti volanti arrivano velocissimi, si arrestano di colpo, com-piono una serie di zig-zag e in-fine ripartono come razzi. (La difficoltà di valutare la quota dei « dischi » ha impedito di calcolarne la velocità, ma se per caso l'oggetto osservato il 17 settembre scorso all'aeroporto di Ciampino a Roma verso le 19,28 fosse lo stesso che fu visto venti minuti dopo dall'aeroporto di Linate a Mila-no, la sua velocità si aggirerebbe sui 1500 chilometri all'ora. Tale velocità è del resto quella indicata da chi ha affermato che in altre occasioni i « dischi vo-lanti » si muovevano con rapidità tre volte superiore a quella dei comuni apparecchi).

Il racconto dell'operaio Umberto Bevilacqua, del parrucchiere Arturo Granzarollo e del contadino Renato Glor (tutti e tre, dopo avere osservato un oggetto volante a forma di sigaro nel cielo di Luino, riferirono identiche cir-costanze di luogo e di tempo a insaputa l'uno dell'altro) è assai interessante per un altro verso: descrive il rumore dei « dischi » e lo paragona a quello di un motore elettrico. Il ronzio permane anche quando l'oggetto è fermo

ma diventa più intenso allorchè

riprende la corsa.

Queste dunque sono le caratteristiche del fenomeno misterioso: colore rossastro di notte, forma tondeggiante oppure a sigaro, bagliori argentei di giorno, fortis-sima velocità e repentini arresti, ronzio simile a quello di un motore elettrico.

FRANCO SERRA

E c'è una città dove la gente crede soltanto (e non sempre) a ciò che vede, questa è Bologna. Si spiega così come la prima vi-sita fattale dai «marziani» non l'abbia scossa minimamente. Ma non si spiega, d'altra parte, come non si spiega, d'altra parte, come avrebbero potuto restar vittime di una suggestione collettiva le varie persone che, da luoghi diversi, nel medesimo istante — le sei e un quarto del pomeriggio di ciovedi 14 ottobre — hanno vigiovedì 14 ottobre giovedì 14 ottobre — hanno vi-sto un grande corpo luminoso sol-care velocemente la volta celeste. care velocemente la volta celeste. Si tratta, per giunta, di persone serie e tranquille (madri e padri di famiglia, un medico, un impiegato, un vigile urbano), che non si divertirebbero certo a raccontar fanfaronate. Messe alla produce del resto dai giornalisti tutte va, del resto, dai giornalisti, tutte queste persone hanno riferito, l'u-na ad insaputa dell'altra, parti-colari pressochè identici.

Le apparizioni, dunque, ci sono state. E anche se subito si è co-minciato a fare l'ipotesi di apparecchi provenienti da Marte, i testimoni del fenomeno si astengono dal definire il misterioso ordigno « disco » o «sigaro volante», secondo la terminologia corrente: preferiscono parlare, senza com-promettersi, di un globo, non per-fettamente rotondo (anzi, per alcuni, piuttosto allungato), dotato di notevole velocità. Che cosa fos-se questo globo, nessuno ha potu-to dirlo. Nè l'aeroporto, nè l'os-servatorio astronomico dell'Uniservatorio astronomico dell'Uni-versità hanno fornito chiarimen-ti in proposito. Tutte le supposi-zioni restano pertanto possibili, benchè l'assenza di qualsiasi ru-more appaia difficilmente conci-

liabile con l'idea di un apparecchio a reazione, e la celerità con cui i «dischi» seguivano la pro-pria rotta sembri escludere che potesse trattarsi di un pallonesonda.

« Non era assolutamente paragonabile ad una meteora, o ad al-tri consueti fenomeni celesti , cl ha detto, con ferma convinzione, la signora Lidia Palmieri Man-drioli, che ha visto il globo mi-sterioso dalla terrazza della sua casa di viale Gozzadini, di fianco ai Giardini Margherita. La sin-goliare apparizione scale ai Giardini Margherita. La sin-golare apparizione sarà durata, a suo gludizio, otto o dieci secondi. Il globo è saltato su all'improvvi-so da dietro il colle dell'Osser-vanza, a Sud-Ovest della città, e spostandosi rapidamente in dire-zione di Casalecchio si è dilegua-to in una luca di flamma. Il suo to in una luce di flamma. Il suo colore — « rosso acceso » — non era compatto, così come non era era compatto, così come non era perfettamente regolare la sua forma (alla signora Mandrioli pare di avervi notato certe pro-tuberanze); avanzava emettendo una « lingua di fuoco », ai lati della quale restavano sospesi neldella quale restavano sospesi nel-l'aria dei « blocchett! » incande-scenti, grossi, di media, come a-rance. Anche quattro giorni pri-ma, e precisamente la sera di do-menica 10 ottobre, alle 22,30, dal-la casa di viale Gozzadini era stato osservato un analogo feno-meno. La domestica della signora Mandrioli, Gabriella Salvatori meno. La domestica della signora Mandrioli, Gabriella Salvatori, aveva visto un corpo fiammeggiante sbucare ad un tratto dalla parte dei Giardini Margherita, e scomparire al di sopra del palazzo, lasciando dietro di sè quella strana a gocca infuocate. le strane «gocce» infuocate, grosse come arance. La signora aveva pensato che nella descri-

# CHE GLI ESPERTI HANNO "BOCCIATO"

# I PROGETTI REALIZZATI IN MODELLINO

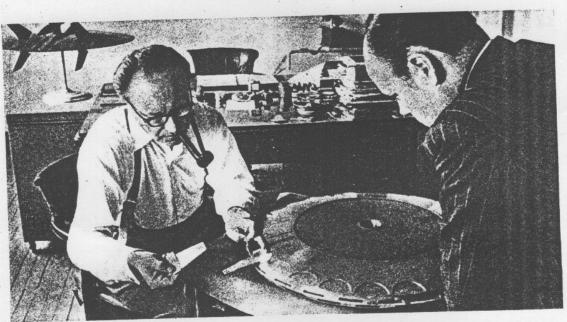

### Disco volante per otto persone

Il francese René Couzinet, considerato un pioniere e benemerito dell'aeronautica perché nel 1933 progettò e realizzo alcuni aerei assolutamente rivoluzionari, ha costruito un modellino di disco volante che, in dimensioni normali, dovrebbe poter trasportare due piloti e sei passeggeri, oppure un carico utile di 500 kg. Il modellino (vedi foto sopra) è in du ralluminio protetto da una camicia di metallo refrattario al calore e assolutamente segreto. Pesa 5 chilogrammi, è di forma perfettamente circolare e utilizza come carburante il magnesio. Nelle prove di laboratorio, che hanno fornito risultati eccezionalmente buoni, il disco ha dimostrato di possedere una notevole spinta ascensionale. Nella foto a lato, il disco, azionato dal magnesio, imprime una spinta al braccio meccanico che ha l'incarico, appunto, di studiarne la forza ascensionale. Sebbene allettante, il progetto di Couzinet non ha suscitato interesse presso le autorità militari francesi e l'inventore, avvilito, lo ha abbandonato « anche per non fornire un'arma di grande potenza ad una nazione straniera». Numerosi tentativi di realizzare dischi volanti sone stati compiuti — secondo quanto è stato pubbli-cato dai giornali negli ultimi 18 anni — anche in Gran Bretagna, Italia, Svizzera, Germania e Giappone. Non si conoscono però bene le conclusioni cui sono giunti i vari esperimenti.





due piccoli tubi elastici, che fuoruscivano da una borsa portata a tracolla ed entravano nelle narici. La combinazione di volo lo rivestiva tutto, lasciandogli libere solo la desta e le mani.

quindi. sempre a gesti, di chiecome funzionava il disco, ma il dergli perché era sulla Terra, pilota fece altrettanto. Incoallora sul mio notes uno sche-Sole circondato dalle orbite dei pianeti. Indicai Vepilota rimase impassibile. Solo quando indical Marte assentl col capo, Cercal minciai quindi a parlare, ma non ottenni risposta. Disegnai · Quando fummo vicini alzai la mano in gesto di saluto, e il pilota non capi. nere, ma il ina del

uomini della Terra stavano per raggiungere la Luna. Rirato presto, e il pilota divenne sposi che ciò si sarebbe avveche vi sono rapporti fra Marte canali esistono e sono ma solo lagune. Spiegò inoltre e Venere e tra questi due pianeti e la Luna. A questo punto fu il pilota a chiedere se gli \* Disegnai allora i canali di Marte ed egli rispose prontasempre a gesti, che i artificiali, che non vi sono mari improvvisamente pensoso ». mente, famosi

Quando il pilota si avviò verso il disco, Allingham lo segui. Toccò le pareti, che erano
ancora calde, ma non ricevette
scosse, forse perché il disco era
appoggiato al terreno, e non
sollevato come quello di Adamski. Il pilota spiegò ancora che
il funzionamento di quegli apparecchi era silenzioso. Mentre
il pilota si apprestava a salire.
Allingham lo fotografò.

Il colloquio era durato una quarantina di minuti. Il disco si innalzò lentamente fino a quindici metri, poi si allontano a velocità sbalorditiva. Mentre Allingham ritornava all'automobile venne avvicinato da James Duncan, un pescatore del luogo, il quale disse di aver visto da lontano gli ultimi momenti del coloquio e la partenza del disco. Prima di andarsene rilasciò una dichiara-

La targa fu presa in consegna dalla polizia e quando i giornalisti si presentarono per fotografarla era sparita. La polizia disse che si trattava de contrassegno di un missile annericano, ma la prova di ciò non fu mai fornita.

ciò che possiamo fare , disse l'illustre analista, « è di produrre stagno al 99,99 per cento, con tracce di ferro, piombo, antimonio e arsenico. Il campione da me esaminato non rivelava alcuna di queste impua produrre. . Tutto ritrovati alcuni pezzi di stagno effettuata nei laboratori Young stagno chimicamente puro, che nessuno sulla Terra era mai a Campinas, in Brasile, furono dopo il passaggio di un disco. L'analisi del professor Maffei, di S. Paulo, rivelò trattarsi di Nell'estate dello stesso anno riuscito

# L'astronave precipitata

Un'altra analisi effettuata in Canadà su una scheggia di ferro ritrovata sul luogo di atterraggio di un disco dimostro che il ferro in questione era puro al cento per cento. E il ferro puro si riesce a produrre solo in laboratorio e solo in

ga sulla Terra consentirebbe senta il più appassionante enig. sto metallo possiede proprietà di ottenere. Per questo rapprema che mi si sia presentato ». legato alla sua analisi: « Queun disco è stata però compiuta competente in leghe metalliche è riconosciuta in tutto il mondo. Ecco il comunicato alun metallo lasciato a terra da n Germania dal professor Meh. ling di Bielefeld, la cui fama di L'analisi più sconcertante di sconosciute e che nessuna piccole quantità.

Ma sarebbe errato pensare che tali primizie siano capita te solo agli occidentali. A questo proposito i sovietici asseri-scono che sul loro territorio è caduta addirittura un'astronave. Secondo il professor Kozave.

zione di quanto aveva visto.

# "Souvenir" dallo spazio

Uno dei rimproveri che venne fatto con maggior frequenza ad Adamski e Allingham è stato quello di non aver preteso dai loro interlocutori il regalo di un piccolo oggetto, anche insignificante, che provasse la loro provenienza extraterrestre e testimoniasse la veridicità della loro avventura. E su questo particolare facevano leva le critiche più severe.

In realta Adamski e Allingham sono da considerare fortunati perché hamo potuto rafforzare la validità della loro storia con qualche fotografia, a differenza di altri che, essendosi trovati in analoghe circostanze senza una macchina fotografica a portata di mano, hanno dovuto votarsi al silenzio per noh essere derisi e considerati pazzi, con tutte le conseguenze facilmente immagi-

Ma i souvenir dello spazio Nel 1954 la stampa naio di chilometri dal confine sono arrivati in circostanze inamericana riportò che nel Mes. sico settentrionale, a un centi-Stati Uniti, era stata rinvenuta una targa metallica indecifrabili. Stando a quanto dissero i raccoglitori, la targa che recava incisi molti segni rante il passaggio di una macsarebbe caduta dal cielo duchina volante fusiforme. sperate. con gli

nev, infatti, il meteorite precipitato nella steppa siberiana dei Tungusi il 30 giugno 1908 non sarebbe altro che un'astronave a propulsione pucleare, precipitata per avaria. Lo proverebbero alcuni fatti che qui riassumiamo.

che ne avevano seguito la caduta asseriscono che la sfera di fuoco cadeva seguendo una traiettoria ondulata, per nulla Innanzitutto gli astronomi simile a quella di un meteorite. In secondo luogo dalle cronastato ampiamente accertato, i danni maggiori si sono risconche del tempo si rileva che al momento dell'impatto si sollevò un'enorme sfera di vapori, da cui si innalzò la caratteristi. ca nube a fungo delle esplosioni nucleari. Inoltre, come è luogo dello scoppio, come avche. Infine molti abitanti delle trati a una certa distanza dal viene per le esplosioni atomizone limitrofe a quella di caduta morirono per malattie allora sconosciute che presentascontrati sui cadaveri di Hirovano sintomi come shima e Nagasaki,

Bisogna poi aggiungere che le varie spedizioni scientifiche recatesi sul luogo dell'impatto non hanno mai trovato frammenti di meteorite; hanno invece trovato frammenti di metalli la cui presenza non è mai stata constatata in nessuno defimoltissimi meteoriti ca duti sulla Terra.

Bruno Chibaudi

2 - Continua

nabili.

nomo bellissimo, coi capelli biondi lunghi fino alle spalle, alto circa un metro e settanta. La sua pelle era abbronzata e liscia come quella di un bambino, senza alcuna traccia di barba». Aiutangesti e con disegni, il misterloso astronauta spiegò ad Adamski che proveniva da Venere. 111

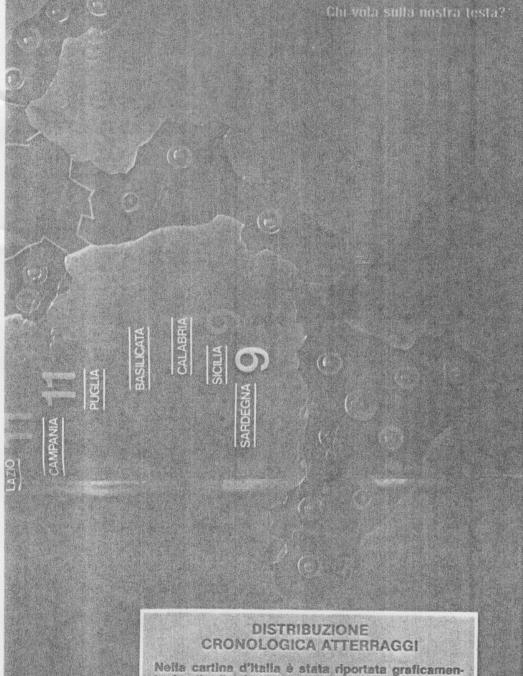

Nella cartina d'Italia è stata riportata graficamente la distribuzione geografica degli atterraggi di UFO dal 1948 al 1977. Si tratta di «incontri ravvicinati» di secondo tipo (sono rimaste tracce) e di terzo tipo (presenza di creature umanoidi). Nella tabella qui sotto, invece, la distribuzione cronologica.

| ANNO | N. | ANNO | N. | ANNO | N. |
|------|----|------|----|------|----|
| 1946 | 0  | 1957 | 6  | 1968 | 7  |
| 1947 | 1  | 1958 | 0  | 1969 | 4  |
| 1948 | 1  | 1959 | 1  | 1970 | 3  |
| 1949 | 1  | 1960 | 2  | 1971 | 3  |
| 1950 | 6  | 1961 | 2  | 1972 | 9  |
| 1951 | 2  | 1962 | 8  | 1973 | 18 |
| 1952 | 6  | 1963 | 7  | 1974 | 25 |
| 1953 | 0  | 1964 | 2  | 1975 | 17 |
| 1954 | 45 | 1965 | 7  | 1976 | 19 |
| 1955 | 0  | 1966 | 6  | 1977 | 26 |
| 1956 | 2  | 1967 | 3  |      |    |

o continua da pag. 23 nell'Ovest degli Stati Uniti. I militari si interessarono immediatamente al problema, preoccupandosi, soprattutto negli Stati Uniti, che non fossero armi segrete sovietiche. Ben presto però l'interesse dei militari andò scemando quando scopersero che la maggior parte delle segnalazioni si riferiva a fenomeni noti e che i « dischi volanti » non sembravano avere intenzioni malvagie.

Intorno agli anni '50 sorsero i primi centri civili di studi ufologici. Nel 1951, in Francia, nasce la « Commission d' Enquête Ouranos ». Nel 1952, negli USA, sorge l' « Aerial Phenomena Research Organization » (APRO). Ancora in Francia lo scorso anno si è costituito « Il Gruppo per lo Studio dei Fenomeni Aerospaziali Non Identificati » (GEPAN).

Col « boom » dell'occultismo e del mistero negli anni '70, gli UFO sono diventati un fenomeno di costume anche nel nostro Paese. Si calcola che dal 1972 ad oggi sono sorti circa un miglialo di gruppi di amici degli UFO, ma di questi solo una cinquantina operano a un livello qualitativo tale da potersi parlare di « ufologia ».

Questo termine implica un lavoro di indagine «sul campo»: in base a determinate metodologie, si intervistano testimoni e si cerca di individuare una causa nota per l'osservazione, mediante la raccolta e l'analisi accurata di tutti i dettagli dell'avvistamento. Nella maggior parte dei casi l'origine è presto trovata, ma per alcuni risulta impossibile una spiegazione in termini noti. Sull'insie-me di questi rapporti viene svolto un lavoro di ricerca. Al Centro Ufologico Nazionale si ricorre all'uso di un cervello elettronico per l'elaborazione dei dati. Fino ad oggi sono state formulate numerose ipotesi sulla natura degli UFO, ma nessuna può essere considerata com-

o continua a pag. 26

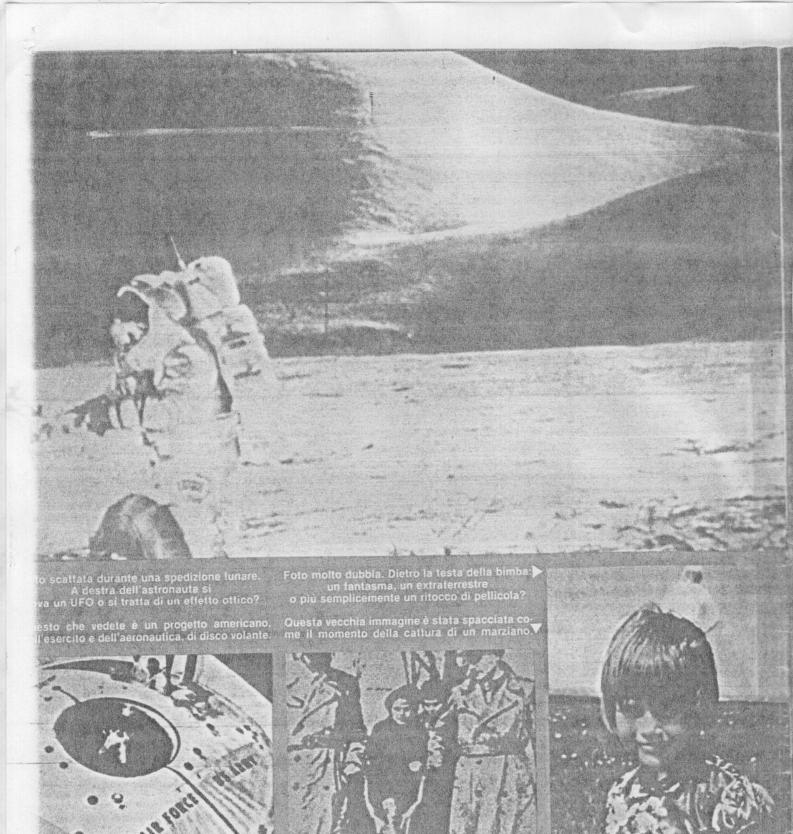

letamente valida. In primo luogo è stata fata l'ipotesi di un fenoneno di isteria di masa, di allucinazioni colettive. Effettivamente un certo numero di persone si « rivolge » agli JFO come mito, in cerca

di una sicurezza quasi divina. Ma non tutti i testimoni rientrano in questa categoria. Si sono fatte poi ipotesi relative ad « armi segrete » di potenze terrestri. Il problema è che difficilmente una nazione manderebbe velivoli sperimentali sul territorio altrui, col rischio di farli abbattere.

Infine c'è da dire che gli « UFO » non sono solamente visioni, cioè cose viste e raccontate senza altre prove. In molti casi gli UFO atterrando hanno lasciato impronte e residui, oppure hanno provocato interferenze ad apparecchiature elettriche. Quanto alla presenza di creature umanoidi, sono un'altra costante, la gamma dei tipi è vasta. Uno studio condotto nel '70 analizzava 330 casi. In Italia ci sono stati, a partire dalla fine della guerra, migliaia di casi di avvistamento, diffusi su tutto il territorio ei in proporzione diretta con la densità della popolazione: le regioni più « visitate » sono Lombardia, Emilia, Toscana,

TANTI UFO ANCHE IN ITALIA

# CHI VOLA SULLA NOSTRA TESTA?

Mentre in Tv si rinnova il successo di «Atlas UFO Robot», continui avvistamenti di oggetti volanti, più o meno identificati, hanno mobilitato l'attenzione del nostro Paese: qualcuno è riuscito persino a fotografarli. Il cielo sta diventando come un'autostrada durante il ferragosto. A Torino, da molto tempo, un gruppo di appassionati che fa capo alla rivista «Clypeus» sta studiando il fenomeno con metodi scientifici. Le regioni italiane più «visitate» dagli UFO sono la Lombardia e l'Emilia

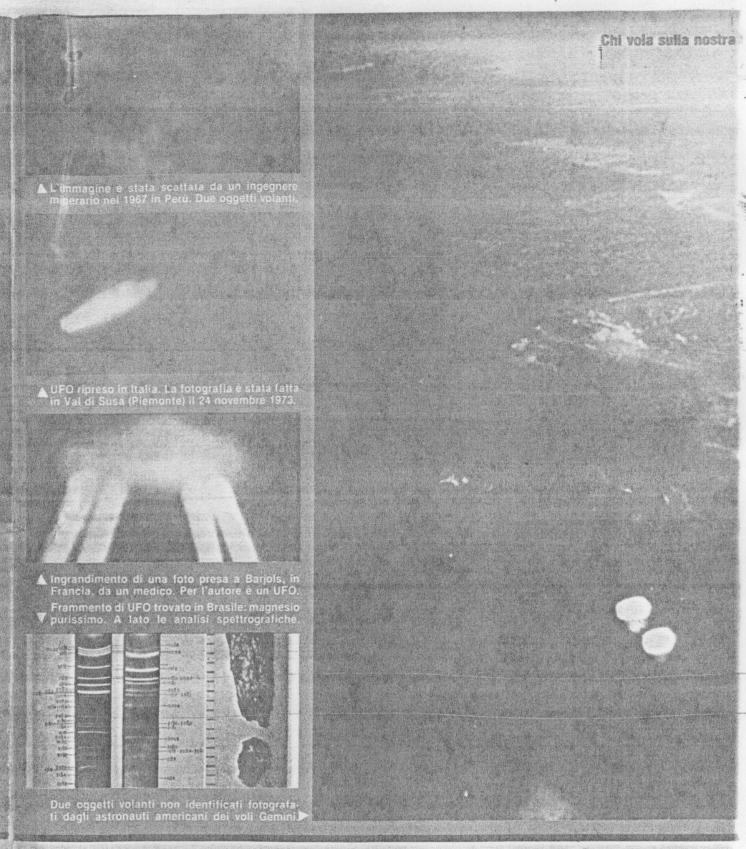

«Notiziario UFO» trimestrale. La rivista Clypeus continua ad uscire curata da Gianni Settimo, uno dei fondatori del Centro Studi Clipeologici (« Clypeus » in latino indica lo scudo di rame grande e rotondo, dalla forma, quindi, simile a quella di un disco volante). Ricordiamo che UFO significa « Unidentified Flying Objects», cioè Oggetti volanti non identificati.

Il fenomeno UFO consiste in avvistamenti, da parte di testimoni, di «cose» in grado di volare e comunque manovrare nell'aria senza sussidio visibile di ali, eliche, reattori.

Spesso vengono presi per UFO fenomeni naturali o artificiali, ad esempio i pianeti più luminosi, fulmini globulari nuvole lenticolari (a forma di lente), satelliti artificiali, luci di posizione di aerei militari. L'80-90% degli avvistamenti è riconducibile a fenomeni naturali. Resta comunque un 10-20% di avvistamenti per il quale non c'è possibilità di identificazione. I « dischi volar no nati ufficia nel giugno de quando un pilot osservò nove ogg tallici a pianta re che volavano mazione al di se una catena di me

· continua

Chi vola sulla nostra testa?

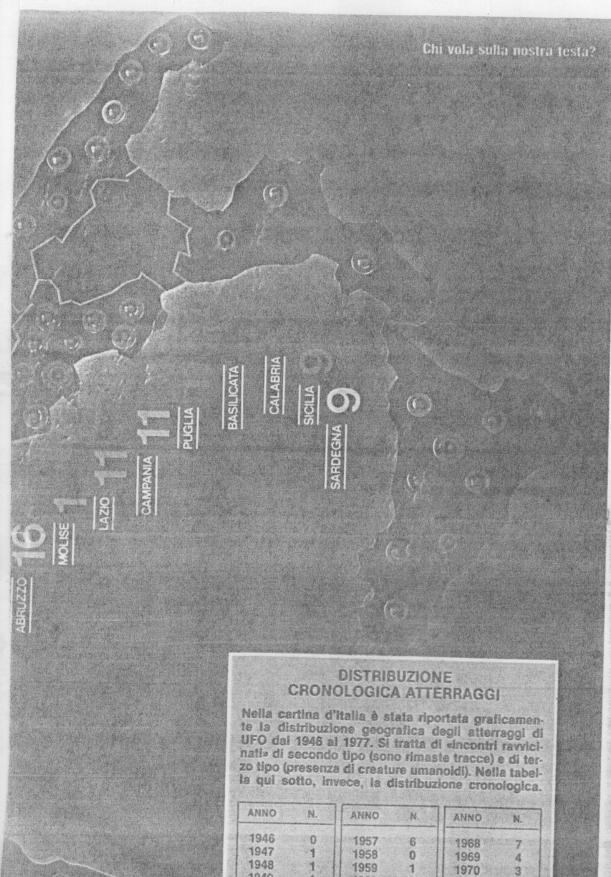

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1

6

2

6

0

45

0

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

2

2

8

2

6

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

3

9

18

25

17

19

26

e continua da pag. 23 nell'Ovest degli Stati niti. I militari si inte sarono immediatame al problema, preoc pandosi, soprattutto gli Stati Uniti, che r fossero armi segrete vietiche. Ben presto rò l'interesse dei mi ri andò scemando qu do scopersero che maggior parte delle gnalazioni si riferiv fenomeni noti e ch « dischi volanti » sembravano avere tenzioni malvagie.

Intorno agli anni sorsero i primi centri vili di studi ufolog Nel 1951, in Francia, sce la « Commission Enquête Ouranos ». 1952, negli USA, sorg. « Aerial Phenomena search Organizatio (APRO). Ancora in Fr cia lo scorso anno s costituito « Il Grup per lo Studio dei Fe meni Aerospaziali N Identificati » (GEPA

Col « boom » dell cultismo e del misto negli anni 70, gli U sono diventati un fe meno di costume an nel nostro Paese. Si cola che dal 1972 ad o sono sorti circa un gliaio di gruppi di an degli UFO, ma di que solo una cinquantina perano a un livello c litativo tale da pote parlare di « ufologia

Questo termine im ca un lavoro di indag «sul campo»: in bas determinate metodo gie, si intervistano te moni e si cerca di ind duare una causa n per l'osservazione, i diante la raccolta e nalisi accurata di tu i dettagli dell'avvis mento. Nella magg parte dei casi l'orig è presto trovata, ma alcuni risulta impo bile una spiegazione termini noti. Sull'in me di questi rappo viene svolto un lavo di ricerca. Al Centro fologico Nazionale si corre all'uso di un c vello elettronico per laborazione dei dati. no ad oggi sono st. formulate numerose potesi sulla natura de UFO, ma nessuna p essere considerata co

o continua a pag

MATA DESIGNATION OF

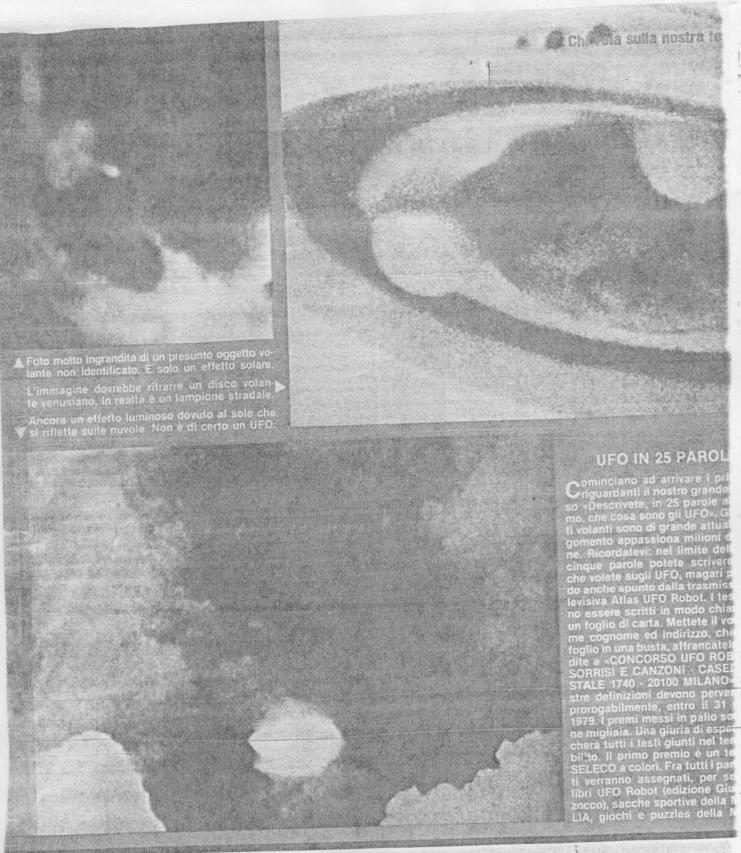

Lazio e Campania; le meno «frequentate» Basilicata, Calabria e Molise. Il numero massimo di avvistamenti si è avuto nell'autunno del 1954, oltre 500 rapporti. Le regioni più ricche di atterraggi sono nell'ordine: Lombardia, Tosca-

na, Piemonte, Liguria ed Emilia. Ecco un esempio di rapporto di un atterraggio con tracce: « Sabato 2 settembre 1978, S. Michele d'Alessandria, ore 8,10. Un ragazzo di 14 anni, Roberto Pozzi, si affaccia alla finestra per vedere che tempo fa, sente un forte suono modulato a frequenza crescente ed un sibilo e vede un "sigaro" metallico lungo circa 10 metri sollevarsi dal campo di graneturco di fronte a casa sua. L'oggetto si ferma a circa 3 metri da terra, oscilla

un po' lateralmente e poi si innalza verticalmente scomparendo in cielo. Sul posto, nel campo, vengono trovati tre filari di piante piegati ad angolo retto in due direzioni e seccati; l'impronta ha dimensioni di m. 6,50x2,90 ».

A questo punto concludere? Nulla UFO si possono ac re o no. Probabila non esistono. Ma a chi vola sulla nost sta?

a cura di Paolo He collaborato il Centro C Torino. Realiz grafica Studio Di

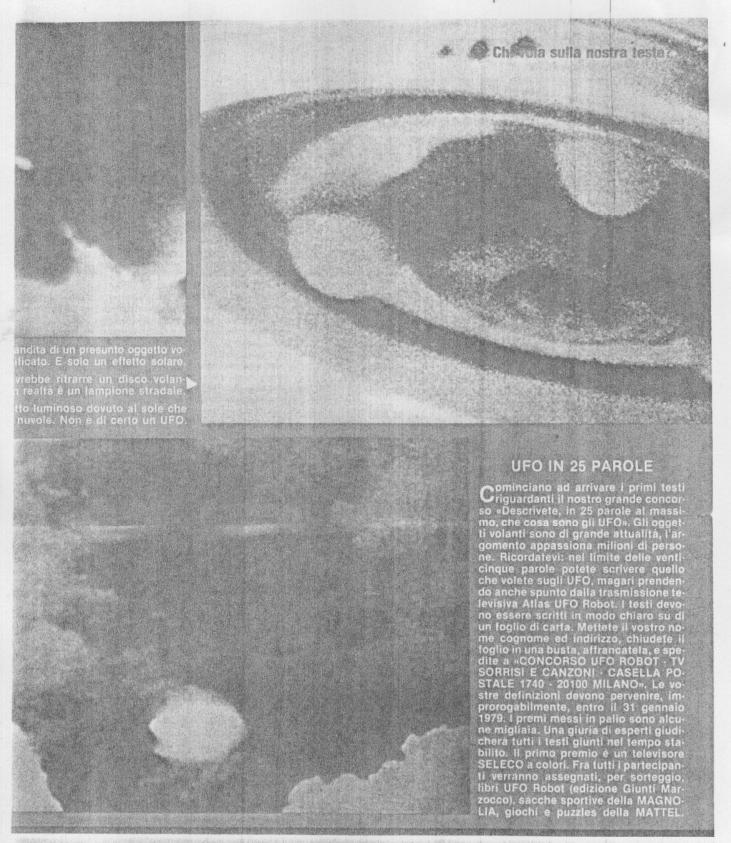

ipania; le ntate» Baria e Molimassimo ti si è avuo del 1954, orti. Le reche di atnell'ordilia, Toscana, Piemonte, Liguria ed Emilia. Ecco un esempio di rapporto di un atterraggio con tracce: « Sabato 2 settembre 1978, S. Michele d'Alessandria, ore 8,10. Un ragazzo di 14 anni, Roberto Pozzi, si affaccia alla finestra per vedere che tempo fa, sente un forte suono modulato a frequenza crescente ed un sibilo e vede un "sigaro" metallico lungo circa 10 metri sollevarsi dal campo di granoturco di fronte a casa sua, L'oggetto si ferma a circa 3 metri da terra, oscilla un po' lateralmente e poi si innalza verticalmente scomparendo in cielo. Sul posto, nel campo, vengono trovati tre filari di piante piegati ad angolo retto in due direzioni e seccati; l'impronta ha dimensioni di m. 6,50x2,90 ».

A questo punto cosa concludere? Nulla. Gli UFO si possono accettare o no. Probabilmente non esistono. Ma allora, chi vola sulla nostra testa?

a cura di Paolo Cucco He collaborato il Centro Ciypeus, Torino. Realizzazione grafica Studio Diagonale

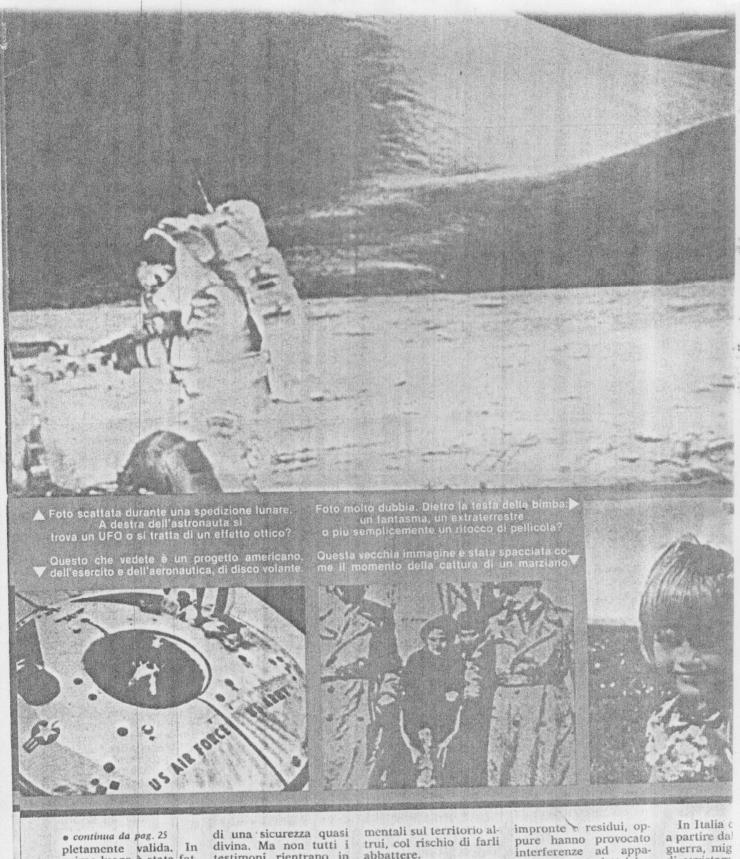

primo luogo è stata fatta l'ipotesi di un fenomeno di isteria di massa, di allucinazioni collettive. Effettivamente un certo numero di persone si « rivolge » agli UFO come mito, in cerca testimoni rientrano in questa categoria. Si sono fatte poi ipotesi relative ad « armi segrete » di potenze terrestri. Il problema è che difficilmente una nazione manderebbe velivoli speriabbattere.

Infine c'è da dire che gli « UFO » non sono solamente visioni, cioè cose viste e raccontate senza altre prove. In molti casi gli UFO atterrando hanno lasciato interferenze ad appa-recchiature elettriche. Quanto alla presenza di creature umanoidi, sono un'altra costante, la gamma dei tipi è vasta. Uno studio condotto nel '70 analizzava 330 casi.

di avvistam su tutto il in proporz con la dens polazione: 1 visitate » bardia, Emi

# A Tucson, in Arizona, studiosi (arrivati persino dall'Urss) e visionari han

# La perestroika ha riabilitato an

di Rino Di Stefano

Tucson - La cosmonauta sovietica Marina Popovich, membro dell'Accademia delle Scienze dell'Urss e moglie del generale Pavel Popovich, anche lui cosmonauta, non si aspettava un simile trattamento quando è scesa dal jet della Delta Airlines che l'ha portata all'aeroporto di Tucson, in Arizona. A riceverla ha trovato il tenente colonnello Wendello C. Stevens, veterano dell'Aeronautica militare statunitense, che le ha dato il benvenuto sul suolo americano dichiarandosi onorato di averla come relatrice, e ospite d'onore, al primo congresso mondiale di Ufologia che si è svolto presso l'Hotel Hilton di Tucson all'inizio di maggio.

La dottoressa Popovich, infatti, è stata una dei quattordici delegati internazionali, provenienti da altrettanti Paesi, a portare la propria testimonianza di scienziata sul problema ancora irrisolto degli oggetti volanti non identificati. Non era sola: del suo seguito facevano parte anche il biologo Viktor Kostrykin e il giovane Valery Uvarov, l'unico dei tre a parlare inglese. «Se siamo qui - ha detto Marina Popovich stringendo la mano del colonnello Stevens - lo dobbiamo alla perestroika di Gorbaciov. Fino a qualche tempo fa nell'Unione Sovietica era vietato perfino parlare di Ufo». E ha citato la sorte toccata al matematico Sigel Uriy, all'esperto in radiocomunicazioni Pem Varlamov e all'astronomo Alexander Kuzovkin, tutti e tre finiti in ospedali psichiatrici e poi in Siberia per aver incautamente esposto le loro teorie sui dischi volanti che di tanto in tanto fanno capolino nei cieli sovietici.

Oltre all'interesse ufologico, la Popovich e Stevens hanno in comune anche un'altra caratteristica: dopo trent'anni di servizio attivo, entrambi hanno lasciato le rispettive Aeronautiche per ritirarsi a vita privata. Marina Popovich oggi è la responsabile del settore scientifico della joint venture russo-tedesca «Ms-Max» con sede a Mosca. Stevens è invece titolare di una casa editrice di Tucson che si occupa principalmente della casistica Ufo nel mondo.

Che ci sia stato qualcosa di militare nell'organizzazione di questo congresso lo si è dedotto anche dalla presenza del tenente colonnello dell'US Army Robert O. Dean, ufficiale superiore in forza al quartier generale della Nato, anche lui pensionato. «Io e Dean – spiega Stevens – ci siamo conosciuti mentre lavoravamo nei rispettivi servizi di Intelligence. Lui indagava sugli Ufo perché alla Nato si temeva che



Questi magnifici «disegni» in un campo di grano inglese sarebbero

potessero costituire una minaccia di tipo militare. Io me ne occupavo nell'ambito di un progetto in cui lavoravo all'Air Technical Intelligence Center di Wright Field. Entrambi ci siamo convinti che il problema degli oggetti volanti non identificati è serio e reale. Anche se i governi, e in particolare quello degli Stati Uniti, fanno di tutto per minimizzare il fenomeno. Lo scopo è quello di impedire che si diffonda il panico tra la gente, ovviamente. È anche per questo che i servizi di spionaggio catalogano minuziosamente tutte le informazioni inerenti gli Ufo. La maggior parte sono bufale, ma alcune sono assolutamente reali. Del resto, come si spiegherebbe il fatto che proprio qui, in questo congresso, abbiamo individuato almeno tre elementi appartenenti ai servizi segreti?».

A rendere plateale l'occulta presenza ci ha pensato il colonnello Dean il quale, aprendo i lavori del congresso, ha ironicamente dato il benvenuto agli ex colleghi dell'Intelligence presenti nel folto pubblico dell'Hilton. Rincrescimento è stato invece espresso per l'assenza dello scienziato iraniano Darush Bagheri cui le autorità di Teheran hanno rifiutato il visto d'uscita per gli

s n te co l'i st au ti n S tu li n v s ti s fi

# no discusso di «incontri ravvicinati di terzo tipo»

# che i cacciatori di Ufo



tati fatti, dicono, da un Ufo

ati Uniti. Numerosi e docuentati i casi proposti all'atnzione dei partecipanti al ngresso. La parte del leone ianno fatta i sovietici morando le foto di una presunta ronave extraterrestre abbatta il primo marzo 1983 da un issile terra-aria sul monte olovaia, nei pressi della citdina di Vladikolvicaz. «Il ve-7010 - ha detto Valery Uvav – era costituito da materia etrosa molto resistente ed è ato sequestrato dalle autorimilitari dopo essere stato coperto da alcuni cercatori di ınghi. Il posto di guida prova ne il pilota doveva avere una atura di circa quattro metri.

Probabilmente l'alieno è stato salvato dai suoi simili subito dopo l'abbattimento».

Lo scrittore Antonio Ribera Jorda-Booth di Barcellona ha attratto l'attenzione del pubblico parlando degli avvistamenti ufologici in Spagna. Il giornalista Jun-Ichi Yaoi di Tokio ha mostrato un documentario della Nippon Tv su un caso di rapimento attribuito a un Ufo. Un altro giornalista, Jorge Martin, ha suscitato un brivido tra i presenti mostrando le riprese fotografiche di un caccia militare americano intercettato e «assorbito» da un grosso disco volante nel cielo di Portorico.

Anthony Dodd, ispettore di polizia nello Yorkshire, in Inghilterra, ha mostrato documenti che proverebbero la caduta di un Ufo nel deserto del

Kalahari, in Sud Africa.

Per l'Italia, interesse ha suscitato la vicenda di Fortunato Zanfretta, il metronotte genovese che negli anni '78-80 sarebbe stato protagonista di «incontri ravvicinati del terzo tipo». Lo scrittore Roberto Pinotti ha invece parlato dei fenomeni ufologici che, sempre in quegli anni, hanno destato molto scalpore lungo la costa adriatica.

Il «caso» che ha comunque più impressionato la platea è quello citato dal professore brasiliano A. J. Gevaerd, di Campo Grande. In sintesi, si tratta di tre contadini della jun-

gla amazzonica che sarebbero stati rapiti a bordo di un disco volante. Uno di questi giovani sarebbe stato «costretto» ad avere un rapporto sessuale con una strana aliena di aspetto tutt'altro che sgradevole.

Altre esperienze paranormali sono state raccontate dalla scrittrice di origine italiana Irene Granchi di Rio de Janeiro. A cornice di tutti questi avvenimenti più o meno attendibili, non sono mancate le dimostrazioni dei soliti visionari in cerca di pubblicità a buon mercato. È il caso di certi personaggi del Centro America che sostengono di essere in stretti «rapporti spirituali» con presunte entità extraterrestri o di una bionda signora del Tennessee che pretende di essere nata sul pianeta Venere.

Qualcuno, seguendo la più nota delle tradizioni americane, pensa a far soldi. È il caso dell'International Ufo Center di Orlando, in Florida, che per la modica cifra di 3,95 dollari (circa cinquemila lire) rilascia un certificato di «Avvistatore di Ufo» per conto della «Federazione intergalattica del di stretto delle Pleiadi». Per la stessa cifra si può acquistare anche un certificato di «Cadetto comandante spaziale» o di intergalatti-«Ambasciatore co». Se poi uno li vuole tutti e tre, se li può portare a casa per solo 7,99 dollari (poco più di novemila lire). Non ci crederete, ma c'è chi li compra.

of the state of th

n, in Arizona, studiosi (arrivati persino dall'Urss) e visionari hanno discusso di «incontri ravvicinati di terzo tipo»

# erestroika ha riabilitato anche i cacciatori di Ufo

ria per aver incautamente ca era vietato perfino parlare Uriy, all'esperto in radiocomunicazioni Pem Varlamov e all'astronomo Alexander Kuesposto le loro teorie sui dischi volanti che di tanto in tanto fanno capolino nei cieli so-Ufo». E ha citato la sorte zovkin, tutti e tre finiti in ospedali psichiatrici e poi in Sibe tempo fa nell'Unione Sovietitoccata al matematico Sigel

ii Tuc-erla ha

nnello terano

dal jet

tratta-

ch, an-non si

lie del

ovich, a delle · il ben-

re sta

ricano di averite d'o o mon-

scientifico della joint venture titolare di una casa editrice di Tucson che si occupa principalmente della casistica Ufo servizio attivo, entrambi hanrusso-tedesca «Ms-Max» con sede a Mosca. Stevens è invece la Popovich e Stevens hanno ratteristica: dopo trent'anni di no lasciato le rispettive Aeronautiche per ritirarsi a vita privata. Marina Popovich oggi la responsabile del settore Oltre all'interesse ufologico in comune anche un'altra ca nel mondo.

gence. Lui indagava sugli Ufo tier generale della Nato, anche perché alla Nato si temeva che Army Robert O. Dean, ufficiale superiore in forza al quarnosciuti mentre lavoravamo nei rispettivi servizi di Intelli-Che ci sia stato qualcosa di militare nell'organizzazione di questo congresso lo si è dedotto anche dalla presenza del tenente colonnello dell'Us spiega Stevens - ci siamo co pensionato. «Io e Dean

> unche il kin e il ese. «Se Marina a mano

v, l'uni-

qualche



Questi magnifici «disegni» in un campo di grano inglese sarebbero (tati fatti, dicono, da un Ufo

formazioni inerenti gli Ufo. La maggior parte sono bufale, ma no di tutto per minimizzare il fenomeno. Lo scopo è quello di impedire che si diffonda il no minuziosamente tutte le inma degli oggetti volanti non re quello degli Stati Uniti, fanpanico tra la gente, ovviamente. È anche per questo che i servizi di spionaggio cataloga naccia di tipo militare. Io me progetto in cui lavoravo all'Air Technical Intelligence Center di Wright Field. Entrambi ci siamo convinti che il problecostituire una mine occupavo nell'ambito di un identificati è serio e reale. An che se i governi, e in particola

ali, pro-Paesi, a

estimo-

ich, in-

attordi

svolto di Tucsul pro-

identifisno se-

alcune sono assolutamente gherebbe il fatto che proprio biamo individuato almeno tre elementi appartenenti ai serviqui, in questo congresso, abreali. Del resto, come si spie-

oer l'assenza dello scienziato rifiutato il visto d'uscita per gli lonnello Dean il quale, aprendo i lavori del congresso, ha ironicamente dato il benvenu-to agli ex colleghi dell'Intellipresenti nel folto pubdell'Hilton. Rincrescimento è stato invece espresso iraniano Darush Bagheri cui le autorità di Teheran hanno A rendere plateale l'occulta presenza ci ha pensato il cogence blico

vitrosa molto resistente ed è s'ato sequestrato dalle autoriti militari dopo essere stato s operto da alcuni cercatori di funghi. Il posto di guida prova che il pilota doveva avere una

s atura di circa quattro metri.

Probabilmente l'alieno è stato salvato dai suoi simili subito Lo scrittore Antonio Ribera dopo l'abbattimento».

Jorda-Booth di Barcellona ha attratto l'attenzione del pubmentario della Nippon Tv su sta, Jorge Martin, ha suscitato un brivido tra i presenti mostrando le riprese fotografiche no intercettato e «assorbito» da un grosso disco volante nel blico parlando degli avvista-Tokio ha mostrato un docuto a un Ufo. Un altro giornalidi un caccia militare america un caso di rapimento attribuimenti ufologici in Spagna. giornalista Jun-Ichi Yaoi cielo di Portorico.

Anthony Dodd, ispettore di ghilterra, ha mostrato documenti che proverebbero la ca-duta di un Ufo nel deserto del polizia nello Yorkshire, in In-Kalahari, in Sud Africa.

> Sati Uniti. Numerosi e docu-n entati i casi proposti all'attenzione dei partecipanti al congresso. La parte del leone

in quegli anni, hanno destato molto scalpore lungo la costa rebbe stato protagonista di notti ha invece parlato dei fe-«incontri ravvicinati del terzo tipo». Lo scrittore Roberto Pinomeni ufologici che, sempre scitato la vicenda di Fortunato Zanfretta, il metronotte geno-Per l'Italia, interesse ha su vese che negli anni "78-80 sa

> tí ta il primo marzo 1983 da un n issile terra-aria sul monte

strando le foto di una presunta a ronave extraterrestre abbat-

l'hanno fatta i sovietici mo-

t; dina di Vladikolvicaz. «Il verow - era costituito da materia

S. olovaia, nei pressi della citli rolo - ha detto Valery Uva

Il «caso» che ha comunque più impressionato la platea è quello citato dal professore tratta di tre contadini della junbrasiliano A. J. Gevaerd, Campo Grande. In sintesi, adriatica.

una strana aliena di aspetto gla amazzonica che sarebbero stati rapiti a bordo di un disco sarebbe stato «costretto» ad avere un rapporto sessuale con volante. Uno di questi giovani tutt'altro che sgradevole.

che sostengono di essere in stretti «rapporti spirituali» stri o di una bionda signora del Tennessee che pretende di esri in cerca di pubblicità a buon sonaggi del Centro America con presunte entità extraterremali sono state raccontate dalla scrittrice di origine italiana venimenti più o meno attendibili, non sono mancate le dimostrazioni del soliti visionamercato. È il caso di certi per-Altre esperienze paranor-Irene Granchi di Rio de Janei ro. A cornice di tutti questi av sere nata sul pianeta Venere.

co». Se poi uno li vuole tutti e solo 7,99 dollari (poco più di stessa cifra si può acquistare to comandante spaziale» o di novemila lire). Non ci crederene, pensa a far soldi. È il caso dell'International Ufo Center (circa cinquemila lire) rilascia un certificato di «Avvistatore di Ufo» per conto della «Fedestretto delle Pleiadi». Per la anche un certificato di «Cadetintergalatti tre, se li può portare a casa per Qualcuno, seguendo la più di Orlando, in Florida, che per la modica cifra di 3,95 dollari razione intergalattica del di nota delle tradizioni americate, mac'è chi li compra «Ambasciatore

### da agenti di polizia in Germania Cinque Uto avvistati

BONN — In Ocrmanoa si riparla di Uto. Cinque «oggetti volanti non identificati», che «emanavano una ince gialloverde», sono stati visti nel cielo di Darmstadt, nell'Assia, ed il fatto è stato confermato da otto agenti di polizia. Anche le sentinelle americane della base di Francolorte avrebbero visto gli Ufo. Un portavoce della base ha dichiarato: «Segreto militare. Non possiamo dir nulla».

# Giovedi 18 Marzo 1982 - Pag. 23



abitudine. Mi scuai la pretesa... Dorindo Coscia, Biella rei una risposta chiara, com'è sua oculari superiori a ogni sospetto, studiosi, club di ufologi ecc.? Amestono testimonianze fotografiche e enza degli Ufo quando orani esinigmistica si ostina a negare la pre-Caro directore, perché L'altra e-

inanimati? Quando qualcuno foto-graferà un marziano è pacifico che crederemo. Allo statu quo, per ora, che a puri senomeni cosmologici strucsa o continque reale. E allora, a che cosa dobremma credere oltre mai di entità visibile o meno, mouna presenza fisica o extrafisica. d'essersi qualcuno imbattuto in un marziano? Meno che mai. Si pana di inacce, luci accecanti, vapon, di-schi volanti o cascanti, ma ma ma di Esiste una testimonianza credibile steriosi. Infatti, esiste forse una fo-to di marziano-pilotad Mai vista. in piloterebbero questi oggetti mi tratemestri a bordo che, secondo una letteratura priva di fondomen. Vulla de scusante, piuttosto quab cosa de precisante. Noi non abbiar mo mai negato la presenza di metre teoriti vaganti per la septiono invere ce tassativamente la presenza di ex-

è tutta una favola.

Anche altri Lettort ci chiedo-no analoghe notizie. Pubblic chiamo la Sua lettera, scella fra le tante per la sua apprezzabile gli interessati che, appena in possesso di ulteriori particolari. sara nostra cura renderli noti.

Ciuseppe Lombardi Errara

Signot Directore,

Signot Directore,

Vistamento di 5 Ulo ned cielo

vistamento di 5 Ulo ned cielo

della Cernannia Federale, Vi

sate vonannearmi vileciori dati o

precisazioni sull'argomento

masteria acrològica della quale

mi interezso da vari anni e sulla

mi interezso da vari anni e sulla

mi interezso da vari anni e culta

materia acrològica della quale

mi interezso da vari anni e culta

con interezso da vari anni e culta

quale cono in possesso di note
con interezso da vari anni e culta

quale cono in possesso di note
con interezso da vari anni e culta

quale casono in possesso di note
con interezso da vari anni e culta

quale casono in possesso di note
con interezso da vari anni e culta

quale casono in possesso di note
con interezso da vari anni e cocu
con interezso da vari anni e cocu
con interezzo da vari anni e cocu-

della Germania F.

Gli Ulo nel cielo

Mercoledi 24 Marzo 1982 IT CORNALE DEPARTE

787.97 786L OZYHW «L'ALTRA ENIGMISTICAN SEFEZIONE DY

A Pordenone il quartier generale del Centro Studi che si occupa del fenomeno

# (Bisogna indagare senza fantasia)) All'Ufo si addicono le notti estive

Parla il presidente Chiumiento: «Durante la bella stagione si resta molto all'aperto: per questo aumentano le segnalazioni»

nubl appare un corpo luminoso, brillante sullo sfondo scuro del cielo. Si muove velocemente lasciando dietro sé una scia bianchissima, sale verso l'alto, poi scompare. Il fenomeno, soprattutto se si ripete e consente con evidenza di dire che non di acreo si tratta e neppure d'una «stella cadente. - come quelle che c'incantano nella calda notte di San Lorenzo — fa discutere. Il telefono di Porde-none, il 255496, suona di continuo e riceve segnalazioni che spesso coprono una vasta zona, che l'avvistamento riguarda quasi sempre un'area di parecchi chilometri.

Presidente del Centro Italiano Studi Ufologici, Antonio Chiumiento, insegnante

nota delle testimonianze, le scheda per un raffronto con le altre in suo possesso. Così inizia, da questo singolare -posto di raccolta dati-, la caccia agli Ufo- in una notte di mezza estate.

Siamo in presenza di una uova ondata? Risponde Risponde Chiumlento: •C'è una sensi-bile ripresa di segnalazioni, questo si, forse anche un'ondata, ma non come effetto del dopo-Cernobil, come qualcuno troppo fantasioso vorrebbe con la pretesa di asserire che gli extraterrestri ci tengono d'occhio preoccupati del nostro futuro. E' d'obbligo bandire la fantasia nella ricerca, che del resto conduco da anni, per respingere ciò che non è suffragato da elementi validi, confermati da testimo-

Arriva Il caldo, l'afa rende irrespirabili le nostre notti, e ricompaiono i «dischi volan-ti». Anche negli anni passati, andando a ritroso nel tempo, si nota questa coincidenza. Perché? -Le statistiche ci dicono - risponde Chlumiento - che vi sono stati avvista-menti importanti in ogni periodo dell'anno. D'estate sono forse plù frequenti per il fatto che, a causa del caldo, la gente se ne sta all'aperto, con all occhi al cielo, quindi più disposta a vedere se succede qualche cosa di insolito...

Le segnalazioni giungono da tutta la penisola e Chiumiento registra anche ciò che scrivono I giornali: all'inizio giugno avvistamenti su Milano, pol in Plemonte, sul monte Musine, quindi a Mombercelli, dove Giuseppe Ghignone, gérente di un bar, ha visto una sfera luminosa correre all'altezza del tetti. Invano si è tentato di filmarla; sulla pellicola non è rimasta impressa.

Tra I casi recenti, quale il più importante? Direi quello di Santa Viltoria, presso Ascoli Piceno, — dice Chiumiento - avvenuto a mezza-notte fra il 15 e il 16 giugno. Molti stavano seguendo la tv

luminate da un vivido chiarore. La gente è uscita e ha visto un oggetto s/erico che emanava una forte luce. Era a bassissima quota. Poi l'og-

getto è scomparso».
Ci troviamo, per coincidenza, a trent'anni di distanza dal giorno in cui il brasiliano professor Joan de Freytas Guimaraes, docente di diritto romano a Santos, con incarichi presso importanti istituti, passò per un «eccentrico» quando annunció di essersi Imbattuto in un disco volante i cui piloti, extraterrestri, l'a-vevano condotto a fare un breve volo nello spazio dalle 19,40 alle 20,20 del 16 giugno 1956. Il .caso Oulmaraes. fece scalpore e fu riferito nel particolari da quotidiani e di Genova nel maggio 1984.

del 1956 (u. del resto, ricco di avvistamenti sensazionali in diverse parti del mondo. Da aliora, tuttavvia, l'enigma Ulo è rimasto tale, senza cioè una spiegazione, ed ha conti-nuato a ispirare gli umoristi ed a far sorridere gli scettici. Che si può dire oggi?

.Che la ricerca deve proseguire, condotta con serietà, che gli "investigatori" devono essere severi soprattutto con se stessi. Questa - agglunge Chlumiento — è la lezione che ci ha lasciato J. Allen Hynek, uno degli scienziati più autorevoli nel settore che c'interessa, scomparso pochi giorni fa, a settantacinque anni. Era venuto in Italia e lo ricordo al convegno ufologico

PORDENONE - Tra le | di ragioneria, ascolta, prende | quando le case sono state il- | periodici dell'epoca. Il luglio | llynek fu direttore del nuovo Centro di Ricerche Astronomiche Lindheimer della Northwestern University e sin dal 1917 aveva lavorato quale consulente scientifico del Project Blue Book, predisposto dall'aeronautica Usa per accertare il fenomeno Ufo. Scettico all'intelo, Hynek si era poi convinto che sotto alle apparenze c'era qualcosa che valeva la pena di scoprire.

Oll Ufo in un così ampio arco di tempo hanno dato origine ad associazioni ed enti all'interno dei quali sono maturate scissioni, prensioni, polemiche, come in un movimento politico. Ognuno vorrebbe infatti possedere l'unica «verità» per svelare l'enigma. In compen-so, dei cosiddetti dischi volanti si sono occupati alla luce del sole alcuni governi. La Spagna rese noto nell'ottobre 1976 di aver indagato su dodici casi verificatisi nel suo territorio. Oli inglesi se-guirono con curiosità nel gennalo 1979 Il dibattito su tale tema alla Camera dei Lords suscitato dal conte di Clancarty, autore di opere fondamentali sui «dischi», scritte con lo pseudonimo di Brinsley Le Poer Trench. Il Ministero della Difesa inglese esaminò alcuni casi concludendo: . Non ci sono prove che veicoli spaziali alieni siano atterrati sul nostro piane-

Chlumiento è dell'opinione che il tempo trascorso abbia portato emaggior obiettività e più prudenza nelle ricerche-. Conclude: . Non dobblamo fare altro che spogliarci dalle fantaste e cercare di lavorare, ognuno per la sua parte. Io mi appassiono a sentire ciò che racconta la gente e ad annotario con tutto lo scrupolo che mi riesce di avere. E', dunque, meno sognatore di Jean Cocteau. Quanscrittore che cosa ne pensasse degli Ufo, aveva risposto:
-Sarebbe molto più sorprendente se non eststessero.

Renzo Rossotti

STAMPA SENS 30-6-86

Canale 5

### Italia misteriosa e i testimoni degli UFO

A «Italia misteriosa», in onda oggi su «Canale 5» alle 22.45, sarà presentato un panorama degli avvistamenti di Ufo e altri oggetti non identificati. Sarà portata una testimonianza originale fornita da persone che per il loro lavoro hanno avuto esperienze in tema di avvistamenti. Parleranno di tutto ciò alcuni di coloro che hanno assistito (o credono di aver assistito) a fenomeni ancora inspiegabili: piloti della pattuglia acrobatica, guardie contiere, scienziati (l'astronomo Margherita Hack non esclude la possibilità di un'altra vita ma non conde nella possabilità di un'altra vita ma non conde nella possabilità di un crede nella probabilità di un incontro tra due diverse diviltà spaziali), psicologi, teologi (monsignor Balducci non esclude l'esistenza, tra uomini e angeli, di creature

# LA SICILIA Venerdì, 5 dicembre 1986

### Proposto un codice morale per gli ufologi

Il Centro ufologico nazionale (CUN), da oltre vent'anni impegnato nello studio del fenomeno «UFO», nell'ambito di un convegno svoltosi a Firenze ha proposto l'adozione di un codice morale che tenga lontani i veri «ufologi» dalla tentazione di facili protagonismi, atti solo a screditare la serietà di un argomento ormai dibettuto in sede scientifica de un currentenzio ROMA, 4 dicembre

protagonismi, atti solo a screditare la serietà di un argomento ormai dibattuto in sede scientifica da un quarantennio.

A tale proposito il CUN ha rivolto attraverso il prof. Corrado Malanga dell'università di Pisa, suo consulente scientifico, un appello alla stampa italiana perche continui a verificare, come ha sempre fatto in passato, prima di diffonderle, origine e fondatezza della notizie rigaurdanti avvistamenti di

I tecnici hanno constatato che la sfera non era altro che un grosso grumo di grasso. Generalmente, hanno spiegato, esso si forma sotto le ali dei velivoli supersonici a causa dell'olio semicombusto. Il caratteristico aspetto gelatinoso e il colore verderame sono dati dalla mescolanza del grasso con l'acqua presente nell'atmosfera.

A Ferentino, ieri, la gente non ha fatto altro che parlare dell'episodio. Molti ne hanno riso, altri, gli ufologi più convinti, sono invece rimasti delusi. Avrebbero voluto credere» nell'aoggetto misterioso» piovuto dal cielo. I risultati delle analisi chimiche sono stati, per loro, come una doccia gelata. Ma hanno tranquillizzato tanta altra

### UN TELEFON PER GLI UFO

TORINO, I testimoni di avvistamenti di oggetti volanti non identificati, ovvero gli «Ufo», possono ora segnalare le loro osservazioni telefonando, a Torino, al numero 3290279. La singolare iniziativa è del «Centro ufologico nazionale» (CUN), un'associazione privata che conta 300 membri in tutt'Italia e che ha per scopo lo studio scientifico del fenomeno «Ufo». Il gran numero di avvistamenti degli ultimi mesi ha spinto il Gun a fornire un recapito telefonico per tutti i testimoni che non sanno a chi riferire quello che hanno os-

cielo e vide cadere la strana sfera. «Precipitava ad alta velocità — ha raccontato poi ai carabinieri — e aveva una sorta di alone luminoso intorno. Quando è caduta per terra ho sentito un boato». Passato il primo momento di paura, la donna avverti i carabinieri che hanno poi recuperato numerosi frammenti di una sostanza gelatinosa ghiacciata di color verderame. Subito dopo il ritrovamento, il A diffondere la notizia sul presunto oggetto misterioso e stata per prima una contadina che abita vicino alla stazio-ne ferroviaria del paese. Sabato sera. Argira Palombo stava improvvisamente udi «un forte sibilo». cielo e vide cadere la strana sfera. «Pi sistemando alcuni analizzato con un contatore uale radioattività, che era stat attrezzi agricoli nel cascinale.

cascinale, quando . Alzo gli occhi al Precipitava ad alta per accertare smentita.

ROMA — Svelato il « caduta dal cielo nei un blocco di grassi «mistero» della grande sfera lumino-

sa caduta dal cielo nei pressi della stazione ferroviaria di Frerentino, in provincia di Frosinone. L. "Ufo" era soltanto un blocco di grasso caduto da un aero. L. o hanno stabilito i tecnici del laboratorio chimico del capoluogo ciociaro, ai quali i carabinieri del paese avevano consegnato alcuni campioni da analizzare.

pressi della stazione ferroviaria di Frosinone. L'olfo- era soltan

La moble 30/10/85 Py 3

SI ERA STACCATO DA UN AEREO IN VOLO

Come ogni anno, con l'arrivo del caldo, ricomincia la serie di presenze di «oggetti non identificati»

# preferiscono l'estate

Proprio mentre arrivavano da più parti regnalazioni di avvistamenti è giunta notizza della morte di Allen Hynek, l'astronomo convertito all'ufologia · In quarant'anni di ricerche non riuscì a vederne neppure una Il problema della possibile esistenza di altri esseri intelligenti nell'universo - I cultori del mistero non si arrendono

volta nella sterminata Casistica dei rapporti Ulo che u sia parlato di ua disco volante scambiato per .. Beh, quanto sto per riferire' è comunque la tezione suggenta da qualche linguaccia di 
letterato, allorché i porcasi 
nportarono anni fa che Alberi 
to Moravia aveva visto na 
Ufo. Sembrava che l'Ufo pocasse i asscondino fra filan 
d'alberi e sicos di rovi sulle 
d'alberi e sicos di rovi sulle Beh, quanto sto per riferire d'alben e neps di rovi sulle colline circostani Saa Gimano, verso Volterra Il Autore de «La vita internore-, .lo : luis e .La cosas avrebbe scambiato per ua Uto il fondo schiena Ji qualche villegpante, intenta a spigota-re o a qualche altra basqua. Come era possibile? Forse per l'inconscio desideno di uno scrittore particolarmente non modifferente si misteri del sesso; oppure gli si presento davsome di un «incontro ravvionato del terro tipo» con one belicize venumana

Erano sh anne del famoso film di Spielberg indiotato, appunto, «Incontri ravvicinati del terro apo», prato con la consulenza e la partecipazione «flash» di Allen Hynek: l'astronomo dalla barbetta caprina che, dapprima scettico, era in seguito diventato un convinto sostenitore della realtà e dell'Importanza del fenomeno Ufo. Lu siesso che aveva inventato ia suddetta espressione, a più in genereale il modo ili classificare le apparizioni degli Ufo, un po come fanno ell autopomi gli astronomi e tutti gii scienhap (carro, in maniera motto prè arucolata) con di oggetti , delle loro nocrobe. Losomona, era quello che aveva creato L'iu une qualche respettables

Per chi non lo sapesse, nella classificazione in sei categorie di Hynek per «incontri ravvi-cinati del terzo tipo» il intende l'incogtro con gli occupanti di un Ulo, che a volte vengono descritt come degli umanoidi nani, a volte come crea-ture quasi normali, a volte giganti. Incontri, durante i sali può avvenure di tutto: da una semplice visita di cortesia, a un vinggetto, a una vera e a un viaggettu. a una vera propria avventura amorosa. Pino a oggi u sono catalogan almano i 500 «inconti ravvio-neti del terzo tipo». Non u registrano lieti eventi.

E' giunta notizia della re-cente morte di Hynek. Se n'è andato, sembra, dopo una lunga malattia, e senza essersi levata la soddisfazione di re-dere almeno un Ufo coi suos nochs, ne diredeto de un tanti-no il mistero di lati sevista-menti. Abitava il Evansion. menti Abitava i Evansion, nell'Illinios, dove nel 1972 aveva anche organizzato un «Centro di siugli Ulo». Era stato senas disposa un bison satronomu, sebbena non ecopzionale come vorreboeto i soot più fervena immiratori ufologi. Nato nel 1910 a Chicago, laureato nel 135, insegnò e lavorò all'Università Statale dell'Obje del Morto dell'Obje dell'Obje dell'Obje dell'Obje dell'Obje dell' dell'Obio, ad Harvard a. infine, alla Northwestern, dove diresse per quattordici anni (del 1960 al 1974) il diparti-mento di astronomia. Durante l'Anno geoffsico internazio-nale, nel 1957 collacoro con Wasppie (il noto studioso di watple (ii noin studioso al comete) al nievamento del sa-tellita geofisico (gy. 5. 12 inca-ncato del programma statun-lense di sorveglianza utilica dei satelliti un iaviro che caoful egrepamente niroducendo una nuova tecnica di apreis lesevisiva.

la precedenza nel .954, CTS SESSO & CADO IT THE TIME

americana in Irea per lo studio di un'eclisse totale di sole. A veva preso ad lateres sarsi-dh Utot net 1948 quando divento consulente dell'Air Force, un incarico che mantenne per 21 and Fu pes questa esperienza che intraprese noerche ulologiche sempre più impegnate, incornggiò associazioni di osservatori, scrisse una quantità di articoli e di libri che nutti conoscono e

ca annovera quelche decide di camente valueate, e nos mi ricerche di spettroscopia e foi senso affanto d'accordo cos tometria stellara, nociche al quegli actenziani, che proclamano di pagne, in contrato di poco pasi di un caminnao di pagne, proclamano di pagne, che usci nel 1962 a stripse in di bacco pell'incresi dell'actendo deri, un intruttore di astrono pell'incresi dell'actendo deri, un intruttore di astrono pell'incresi dell'actendo della strippo pell'incresi dell'actendo dell'actendo della strippo pell'actendo con militario dell'astrologia. ca annovers qualche, decrips di camente valutate, e non mi

ders, as istruttore di autropo-ders, as istruttore di autropo-qua. Era indicolato «The Chel-lenga of the Universe» (La spida dell'universo); secondo, ders, an intruttore di autronomia. Era intitolato «The Chalienga of the Universo» (La india dell'universo); secondo Dunqua, diamo credito ad Dunqua, diamo credito ad Propeto ad flustipare la modo mismo. Pid quali sono, gad i dell'universo); secondo de migliori del generita della ricerta della presidenti della ricerta della presidenti della ricerta della presidenti della ricerta della della ricerta della presidenti della ricerta della de

elafinitamente più samolante bet 18 boetra mmegnatoone le costigi capacia, il contro desidend di espiorare, a anche le lo spazio accessibile.
Alla fosti a conquistri saci
sempra ben poca cosa rapatto
alla vastità del chemo.
Ma allora cosa rapatto

alfa vastità del cosmo.

Ma alfora non è contradottorio dedicarsi a ricerche quali

l'afologia e turta le altra consimilli, che sembra non attano ne
il cielo, ne in terra, e perciò u
ritongono pseudosciennoche;
Non è vero che i risultati validi, la riselazione di su univer. de la rivelazione di un universq che anche Hynek preferira, è stata possible sottanto di-scriminando tra qualitativo e quantitativo, oggettivo e 205na ultima analizi riconoscendo la debolazza dei nostri seasi e odinci la pecessità di potro-ziaril, mettendo d'accordo l'accordo pensa coll'acrao l'accordo pensa coll'acrao

che sperimenta? Senza lanto filosofare può anche darsi che Hynek u su in pogliato a questa ricerca per pora e semplice curtositi e, perché po? anche per un cerso applico andiconsormista come quando acrises un interessate mando scrime un interessiva mando signes e - Inducara vo-imicha, e comportamento amanos di Michel Occupatia, pubblicato in editione amirigil diccorp fama di ufologo casa pel 1973. El importante principe: — diceva — che le pretese La soa bibliografia scientifi- astrologiche vengano scientifi-

fisica e la chimica sono ugrati.

Roychá non anche la biologia e
quindi/la vita?

Credenti nelle intelligenze extraterrestri come l'astrono-mo Carl Sagan pensano che a lungo apdare le intelligenze extraterrastri visiteranno tutta la galassia: altri, come R. Barla galassia; airi, coste n. po-row s 8., Tipler, sostengono che se ciò losse vero, sicune appece sateboero più partic de

tempo dalle loro trelle lontine tempo dație loro tielle londine-e sarebenigiă qui. Dato che non ye n. ă. traccia, vieol dire, che nod Bilatoso, Però, il par-fito del fideciosi conta più aderanti, i quali saranno a corso di preve, ma non di

immesipatione a putiente. Ad esempio, James Deardoff pensa che la galazzia sia quasi satura di vita extraterrestre, e the la nostra stessa esistenza dimostra che la intelligenze extraterrestri non ci sono ne-miche. Oli insuccessi che ricontriamo nel comunicare con loro, dipendono solo dalla nostra immanirità, per cui c'è ana sorta di -embargo di confinamento, che si attenuera gradualmente e fino ca quando saremo in grado di non contondere la loro tocno-logia con la mapa, di noni acambiaril per divinità.

Il culto degli Uto qualche grustificazione 'ce Tha via. si ha torso quando si pre-tendono risposte chiare e accire dagli scienziani e dai cosiddetti esperti. Per accortarante detti esperu. Per scontarsone besta ascoltare il parere dello stesso Hynek o del suo anico e collàboratore Allan Hendry.. Essi reputano che ancora prà importante degli Interrogativi echa cosa sono gli Ufo? Da come provensono?.. sia chiadove provengono?- sta chiedersi se si rapporti di avvista a mus, jestra, odsettins; re. l mento contrabougano gangato,

recond del testimoni stano recondi del testimoni stano chi standibule. In por chiestral chia realtà dell'emperati la realtà dell'emperati infarti, quando en Uto scompare, lasciando sel luogo dell'apparizone sottando chi proporti dell'apparizone sottando chia cassarralazio, sestimone, non resta essotutamente mella che posta avere un importanche possa avere un importanza scientifica.

-Ogp - aggrunge Hendry più intenderni come inimale di unidendified" (non identifi-cato), ma piuttosto di "unapprochable, unresearchable; ossis inavvicinabile, unper-scritabile.



L'astronomo-ulologe Joseph Allen Hynek

Hynek e Hendry non sono pretazione extraterrestre degli Uto, che si basa sui rapporti classificati come «incontin ravmanati del taren tipo- e che a maciuunne a intu non semporano moito attendibili. Tettavia, le più importanti ragio-as sono di carattere scientifico l'impossibilità di viaggiare a eclocità più grande di quella della luce. l'enorme distanza della stella fra loro, l'eccessi-no numero di Ufo, il farto che nostri strumenti capaci di individuare un pallone da calno a migham di chilometri. non banno mai visio un Ulo cattere il uscire dalla nosira atmosfera

Altre interpretazioni di carattere parafisico o parapsicoiogico sono ugualmente insoddistacenti: non si può spiegare an mistero con un mistero. E allora? Allora pazienza. Ciaswheatoni e superclassificazione non bastano. Occorrerebbe sviluppare (secondo Hendry) nuova idea e tecnologia. Se questo non ci nesce il nachia che i prossimi decenni di neerca utologica rifictieranno come and specenio i Jecenni invull'e infecondi appena tra-MINOOP

Se infine u runle la mia opunione. lo resto con quella che espressi nel 1977 in una ntroduzione al libro di James McDonald, professore di fissca aimosferica all'università dell'Anzona. «Gia Ulo e la scienza». Dicevo che il mio scetticismo non cra assivuto "Puo Jaru che gu Uhi mano cose :angibili e pun Jaru he siano di provenienza extrater-restre. Ma questo me lo detta soltano il mio desideno, la mus cunosità e magan le mie

speranze . לו א אי מו מסר סומנותן sun, nel Teras, sia sempre in funcione il ben organizzato osservatorio di rilevamento Ulo, cui accenna anche Hendry in un suo libro - Ma fin tanto che un Ulo non compa-nrà nel suo arro di cielo. o. ancora meglio, non deciderà di atterrare nelle sue imme-לומנב אכותבתובר, ועונו י מהכומאי thou strumenti di cui il centro e dotato non purranno entrare in fundione. Temo che vi ua-

no nate multe tagnate'e-10. EVICE VOLUTO CAMMERIATO il numero :eletonico messu a disposizione da non so quale ro, in caso is avvuiamento Affectiates a natrac ciario Potrebbe Jara the de un Ulo ci venga la leixe noti-na della nascita di un nuovo ma sempre trappo recenso

Margherita Hack





La grossa sfera luminosa che mercoledì sera ha solcato il cielo è stata vista da numerose persone

L'oggetto volante, dotato di una lunga scia, ha solcato la provincia diagonalmente da nord verso sud



Questa foto, come quella sopra il titolo, è un suggestiv

Questa toto, come queua sopra u

Oucla grosa palla di fuoco
l'hanno vista in tanti: l'oggetto è
sfrecciato nel cicle del Reggiano
a forte velocità, con direzione
nord ovest-sud est lasciando tutti a bocca aperta, dal Po al
valico del Cerreto. Le testimonianze piovute alla nostra redacione conocodano il larga misura e fissano nelle 22,30 — minuto niù minuto meno — il mozone concordano il larga misura e fissano nelle 22,30 — minuto più minuto meno — il momento dello stupefacente avvistamento. I particolari scanditi
da tanta gente esterrefatta concordano: mercoledi sera il cielo
è stato solcato da una voluminosa sfera luminosa, provvista
di lunga scia rossastra. Un Ufo?
Calmi, anche se il fenomeno è
del tutto insolito. Qualcuno ha
riferito di aver notato l'oggetto
cermaris per poi ripartire, qualcun altro ha aggiunto che le
apparizioni sono state diverse.
Tutti però concordano su un
particolare: quella palla viaggiava a velocità impensabile per
qualsiasi aereo, anche il più sofisticato.
L'oceetto è stato avvistato in

va a velocita impessaone produsiasia aereo, anche il più sofisticato.

L'oggetto è stato avvistato in
mezza Italia: segnalazioni sono
giunte alle varie questure in
Lombardia, Liguria, mezza Toscania, gran parte del Veneto
della nostra regione. L'hanno
notato distintamente anche da
un traghetto che stava viaggiando da Piombino verso l'isola
d'Filha

notato distiniamente ancine various notato distiniamente ancine di di Fisa de Bologna: niente da segnalare dallo scalo bella torri di controllo degli aeroporti di Pisa e Bologna: niente da segnalare dallo scalo toscano mentre da Borgo Panigale dopo aver avuto conferma dell'avvistamento da un addetto dell'ufficio stampa che ha notato personalmente la sfera mente si trovava in piazza Maggiore — non hanno confermato na smentito. Soll radar — ha detto un responsabile della torre — non è apparso nulla ma se anche ci fosse stato qualcosa l'avrebbe pottuo notare soltanto, chi sta sempre col naso incollato dallo schermo, cioò gli addetti ai radar militaris.

Dalla base aeronautica militare di Ghedi (Brescia) la risporta è stata laconica: «Pon siamo autorizzati a dire niente», che se da un lato sembra escludere qualsiasi avvistamento anomalo, dall'attro lascia apertissima tale se da un lato sembra escludere qualsiasi avvistamento anomalo, dall'attro lascia apertissima tale rotato un aereo sfrecciare nella zona attraversata poco prima dalla palla luminosa; probabilmente si è trattato di un cacio intercettori en volo di controllo.

Pagina a cura di Ivan Paterlini

Altri servizi a pagina 11

### L'Osservatorio: «E' una grossa meteora infuocata dal contatto con l'atmosfera»

infuocata dal conta

«E' un "bolide", cioè un meteorite di grosse
dimensioni che lascia al suo passaggio una scia
di colore verde-azurro, l'oggetio "non identificato" che mercoledi sera ha solcato il cielo di
mezza Italia.

Il responso viene dall'osservatorio astronomico di Asiago (Vicenza), dal quale aggiungono
che «un simile tipo di avvistamento è decisamente inconsueto anche se il periado, di poco successivo alla "notte di San Lorenzo", è favorevole
alle più piccole e meno luminose stelle cadentiSpecufica un responsabile dell'osservatorio che
euna pezzo di roccia particolarmente grosso che
euna in atmosfera si influoca e lascia dietro di sè
strie luminose; viaggia a fortissima velocial e a
quota generalmente alta, tanto da poter essere
notato in un'area vastistima. Ciò spiega perche
abbiamo ricevuto segnalazioni da Trento, Padovu, Milano, Treviso e numerose altre località
del nord e del centro. Ad agosto la Terra
affrona una parte particolarmente sporca della
sua orbita e proprio il giorno Io si registra ul
costidetto "picco delle meteore" «

«Purtroppo — dice Rodolfo Caianca, responsabile dell'osservatorio di Cavezzo (Modena) —
solo a tanda notte abbiamo fatto osservazioni di
Marte e Saturno. In ogni caso, sentite le descrizioni, penso anchio ad una grossa meteora che

viaggia a 70-80 chilometri al secondo, simile a quelle che ho osservato il 6 agosto durante un incontro astronomico al passo Croce Arcana. Un'altra ipotesi attendibile — prosegue Calanca—sarebbe quella del satellite. Il cielo è affolia-tissimo; con circa ventimila corpi rotanti e in un periodo come questo, che presenta alta attività solare, può accadere che il periodo orbitale subisca un rallentamento e che un satellite inicia ad avicinarsi a spirale per poi precipitare». Dell'avvistamento di mercoledi, nessuma conferma dagli Osservatori di Loiano (Bologna), Arceteri (Fiernaze) e Roma: «i nostri centralini sono stati subissati di telefonate — è la risposta cartacarbone che riceviamo — da parte di persone che hanno avvistuto l'oggetto ma nessuno dei nostri astronomi può dire altrettanto. Da Roma il dott. Giorgio Buonvino esclude comunque l'ipotesi più fantasiosa: «Non partere proprio di Ufo — spiega — anche se non ho potuto vedere direttamente. Sono anch'io propenso a pensare ad un "bolide" basso, ad un meteorite; a favore di questa ipotesi depone il colore rossastro che la maggior parte degli avvistatori gli attribuisce. A contrastare con tale "identikii" sono soltanto testimonianza secondo cui l'oggetto si sarebbe fermato in cielo e che fosse silenzisco».

### L'ufologo: «fenomeni rari nel nostro territorio»

Dell'insolito fenomeno di mercoledi sera si sta occupando anche il Centro italiano di studiu dologici, che fa base a Torino e conta rappresentanti in tutte le regioni, compresa la nostra. Lorenzo Bartoli, giovane reggiano, sta contattando molti dei testimoni che hanno visto la grossa sfera luminosa sfrecciare in direzione dell'Appennino:

«E' prassi — spiega — raccogliere e valutare ogni tipo di testimonianza, di traccia. Il Cisu opera da quasi tre anni e ciclicamente e senza sorpersa, ad ogni agosto, recepisce un aumento delle segnalazioni; anche se l'Emilia Romagna, va detto, non è una zona molto interessata da quelli che chiamiamo "fenomeni Ufo". Il catalogo di Reggio e provincia, tanto per fare un esempio, contiene soltanto 73 casi di avvistamenti dal gennaio 1924 all'aprile 1987; nell'ambito regionale il "pieco" lo si riscontra a Bologna e provincia ma anche in questo caso si tratta di osservazioni assolutamente sporadiche. In ogni caso le nostre valutazioni vengono formulate sulla base delle segnalazioni dirette da parte della gente e, si sa, il più delle volte questo non avviene. I casi che registriamo nei cataloghi per province, comunque, hanno quasi tutti una classificazione precisa. L'ultimo segnalato riguarda il bacino delle ceramiche a cavallo del Secchia: la segnalazione direttivo da Casalgrande, dove alle ore 17 del 16 aprile 1987 venne avvistatu un "fenomeno Ufo" che risulta tuttora



Lorenzo Bartoli

Lorenzo Bartoli
non classificabile come tipologia. Di certo qualcosa si è visto
e non si tratta perciò di uno di
quei "faisi" ben riusciti come
quello accaduto in località Aiola
di Montecchio il 13 agosto 1977:
ci segnalarono di aver notato un
disco volante fermo sul terreno
ad altezza uomo; in paese si
creò una grossa suggestione ma
poi non si tardò a verificare che
quel disco volante era un artofatto prodotto da abili manis.
Lorenzo Bartoli chiude con un
appello: «chiunque avesse da
segnalare fenomeni Ufo può rivolgersi al Cisu, casella postale
82, Torino. Telefono:
011/329.02.79».

### Tante chiamate alla Questura

Dalle 22,30 di mercoledi fino alla mezzanotte
inoltrata decine di cittadini hanno tempestato di
telefonate i centralini di
Questura, carabinieri, vigili urbani e vigili del fuoco per segnalare l'insolitofenomeno e, in alcuni ezione tangibile.

«Di segnalazioni ne soconferma il dott. Magnani, funzionario della Questura — e posso dire di
averne ricevute anche
personalmente da persone
sull'attendibilità delle
quali non ho dubbi. A
quell'ora mi trovavo
acasa, fuori servizio, e ulcuni vicini mi hanno parnon saprebbe dove e come intervenire: di siamo
comunque attenuti alle di
sposizioni segnalando l'episodio agili organismi
centrali competenti. Quello che è certo è che non si
è trattato di un'allucinazione collettiva».

### Le testimonianze: «Quella grossa sfera si spostava a velocità impressionante»

Testimonianze a getto continuo sono giunte alla nostra redazione da parte di cittadini che hanno avuto modo di osservare, mercoledi sera, la grossa sfera luminosa.

Benito Patroncini, che abita in via Martiri di Cervarolo 62, non ha dubbi: «Hio cinquantacinque anni — dice — ma una cosa del genere non l'avevo mai vista in vita mia. Ero sul balcone e, giuro, ho visto all'improvviso una sfera immensa: avrà avuto un diametro di quattro metri e una coda di una decina; aveva un colore fuoco.

«Era velocissimo — prosegue Patroncini — e non emetteva rumore ma a un certo punto deve aver acceso un motore, visto che è sparito in un attimo in direzione del nuovo carcere di Buco del Signore.

L'oggetto volava basso, secondo me a pon più di certo.

Signore.
L'oggetto volava basso, secondo me a non più di settecednto metri d'altezza. Une
cosa fantastica, mai visto nicnte del generes.
Vito Ribecco, dipendente
delle Poste, aveva segnalato a
più riprese (Gazzetta di Reggio del 12 agosto scorso) avvi-



Vito Ribecco

stamenti di uno strano oggetto volante, a forma di sfera ed assai luminoso, che sul cielo della città si comportava in modo assolutamente anomalo. Ribecco, che abita in via Gambara 4, ci ha segnalato ieri mattina di aver assistito

anche al fenomeno delle 22,30 di mercoledì e di aver tentato di fotografare l'oggetto.

di mercoledì e di aver tentato di fotografare l'oggetto.

La sua testimonianza risulta però arricchita di ulteriori avvistamenti: «Dal balcone di casa mia — ha raccontato — ho avvistato alle 21,20 una sfera luminosa, guardando in direzione di Parma; l'oggetto viaggiava in direzione della centrale Rete 2 e ad un certo punto si è fermato, per una decina di minuti. Poi è comparso un aeroe e quell'oggetto è scomparso all'improvviso. Un quarto d'ora pia tardi è ricomparso dall'altra parte della città per poi sparire nuovamente. Tre quarti d'ora dopo è riapparso, stavolta più in alto; ho potuto osservario niti-damente grazie ad un potente binocolo ed ho pure provato a scattare qualche fotografia. Devo aggiungere che martedi avevo visto la grossa palla luminosa dalla parte della montagna: andava molto bassa e illuminava tutto. Il fenomeno non è dunque isolato: l'ho osservato munerose volte negli ultimi venti giorni. E nosono stato il solo». Altre testimonianze a pagina 11.

### GAZZETTA DI RESSIO

Bug Trib o 476 del 28/191 - Becque Es UMBERTO BONAFINI Direttore responsabile

ED. LE GAZZETTE S.p.A. RINO BULBARELLI Vicepresidente
LUIGI RICCADONA
Amministratore Delegato
FRANCESCO ARTIOLI
ERNESTO BERNARDELLI
EMILIO FOSSATI
Consiglieri



Conc. pubblicità:
PK - Publikompass S.p.A.

Orario: 8.30/12.30 - 15.00/19.00 Sabato: 8.30/12.30

Sabato: 8,3012,33 §
Tariffe a modulo (42×23): occasionali L. 27,000, pubb. Elettorala L. 30,003 (testriv L. 32,40036,000); Redazionali L. 2,1002,500; Irenaziona, ilegisi, ecc. L. 2,4052,800 mm./colonna, pui LVA. 500 mm./colonna; partecipazionali Colonia (10,000 mm./colonna; partecipaziona); partecipazionali Colonia (10,000 mm./colonna; partecipaziona); partecipazionali Colonia (10,000 mm./colonna; partecipaziona); partecipazionali L. 3,000 la riga, più LVA. Economici L. 2,800 la riga (minimo 3 nghe); più LVA. Verranno inoltre addebitati: diritto di trasmissione testo L. 3,000; spese per Tuttizzo del casellario postale e per fundito della corrispondera; spese per speciali materiali di stampa.

# "Ho avuto un colloquio Venere. con un abitante di

### Il libro dell'americano George Adamski che narra questa incredibile avventura è in questi giorni il pretesto di discussioni e polemiche in tutta l'Inghilterra

graft sono state licenziate con successo le prime rivelazioni. A Howe, vicino a Brighton, sulla Manica, si è costituito il

sulla Manica, si è costituito il primo club inglese degli amici dei dischi volanti. Così anche in Inghilterra è stato eretto il primo altare al culto dei «flying saucers» e, come accade già in America, i ministri di questa nuova religione interplanetaria i preparano a ecologre y ma vi si preparano a svolgere una ri-gorosa campagna propagandi-stica per conquistare nuovi fe-deli e, soprattutto, per combat-tere lo scetticismo degli astro-

### Il gran giorno

Il club di Howe è nato pochi Il club di Howe è nato pochi giorni or sono in seguito ad una improvvisa e spontanea manifestazione di fcde, scaturita dalla prima e bibbia dei dischi volanti che un cditore inglese ha avuto la furberia le vantina di importare dagli Stati Uniti. Il volume s'intilola; «I dischi volanti hanno atterrato» ed è diviso in due parti La pri.

Londra 16 ottobre. | la macchina, ma la loro estasi gli cadeva vicino lo chassis delAnche il mistero dei dischi durò pochi minuti perchè al so- la pellicola che egli aveva consiano stati vittime di una fevolanti ha i suoi profeti: pochi
ma buoni. I fedeli si contano garo volante " scomparve laormai a migliaia; i noefiti spun.
sciando dietro di sè un bagliore
tano in ogni dove e dagli agio.
dorato. Tuttavia uno strano
grafi sono state licenziate con presentimento suggeri al signor
presentimento suggeri al signor
parve una scrittura misteriosa
tato, a quest'ora si sarebbe già garo volante » scomparve lasciando dictro di sè un bagliore
dorato. Tuttavia uno strano
presentimento suggeri al signor
Giorgio di salire su una collina vicina, sicuro che egli avrebbe finalmente realizzato il suo
sogno. Disse agli amici: «Aspettatemi qui; però seguitemi col
vostro sguardol ». E col suo piccolo telescopio sulle spalle e due
macchine fotografiche sali sulla
collina

Ed ecco il suo racconto: . La mia attenzione fu attratta da un lampo di luce in mezzo al cielo. Subito dopo osservai una piccola e velocissima macchina discendere e dirigersi silenziosa verso di me. Riuscii a inquadrar-la col telescopio, poi la mac-china scomparve dietro una colchina scomparve dietro una col-lina vicina. Immaginai che avesse atterrato, ma, udendo il rumore di un aereo, pensai che fosse scomparsa nello spazio. Pensai che avesse raggiunto il « sigaro volante », cioè la nave-madre. Presi allora la macchi-na fotografica ed attesi con la speranza che il disco volante ri-comparisse, Infatti, così avven-ne e potei fotografarlo da unu distanza tanto ravvicinata che

madre. Presi allora la macchivantina di importare dagli stati
Uniti. Il volume s'initiola: «I
dischi volanti hanno atterrato»
cd è diviso in due parti. La pri
ma è stata redatta dal più diligente agiografo delle fantomatiche navi interplanetarie.
Desmond Leslie, il quale ha ordi
nato la prima cronologia dei
dischi volunti, corredata da i
spirate indagini storiche che ci
rivelano come i dischi volanti,
siano più vecchi di Matusalem.
me; la seconda parte, la più
importante, la più appassionata
scritta da George Adamski.

George Adamski vive in Casilornia ed ha una piccola casa sulle pendici del monte Palomar, sulla cui cima si erge ti
più famoso degli osservatori
astronomici moderni. Il signor
Giorgio lavora in un caffe esi
diletta di astronomia. Infatti
possiche due modesti telescopi
che gli hanno permesso di osservare piu di una volta intere flottiglie di dischi volanti nel cieto
della California. Prescelto dal
destino, George Adamski si e
sentito un giorno invaato da
una nuova fede. Dalle misteriose
rio da un altro pianeta e che
sonsicura fiducia il piorno della
sua fede. attesse con razienza
con sicura fiducia il giorno della
sua fede. attesse con razienza
con sicura fiducia il giorno della
sua fede. attesse con razienza
con sicura fiducia il giorno della
sua fede. attesse con razienza
con sicura fiducia il giorno della
sua fede. attesse con razienza
con sicura fiducia il giorno della
sua fede. attesse con razienza
con sicura fiducia il giorno della
sua fede. attesse con razienza
con sicura fiducia il giorno della
sua fede attesse con razienza
con sicura fiducia il giorno della
sua fede cattesse con razienza
con sicura fiducia il giorno della
sua fede cattesse con razienza
con sicura fiducia il giorno della
sua fede esteri vivent
sioni da nel cielo, una giganriesca ca dargentea macchina
volantea forma di sigaro.

Adamski e i suoi amici si incantarono alla vista di quel-

violetuza . Aflamski accompagno l'abi-

impronte ricalcate in gesso delle scarpe del « venusian » sulle
cut suole erano incisi dei gereglifici incomprensibili; terzo,
dalla fotografia con la scrittura) ha sconvolto la fantasia di
coloro che credono nei dischi
volanti e anche gli scettici.

Il libro « I dischi volanti hanno atterrato » di George Adamski corredato da impressionanti fotografie, è andato a ru.
ba. E le critiche hanno suscitalo una polemica che si allarga

to una polemica che si allarga

ogni giorno. Le tesi sono quattro: la pri Le tesi sono quattro: la pri-ma che il racconto sia vero; la seconda che si tratti di uno scherzo di Adamski e dei suoi anici; la terza che si tratti sempre di uno scherzo, ma or-dito ai danni di Adamski e dei suoi compagni; la quarta

scoperto.

Contro la prima tesi, la più eccitante, si sono scagliati però tutti gli increduli più maligni, s quali hanno - bombardato - \$ quali hanno \*bombardato \* \$
giornali con fotografie di lampade comuni per dimostrare
che quelle prese da Adamski
non sono le fotografie di un di.
sco volante ma un abile trucco
eseguito fotografando un volgare piatto di metallo con una
o due semplici lampadine elettriche

una realtà l'ipotesi che « Ve-nere sia abitata da esseri, fatti come vuole la fede cristiana, cioè a somiglianza e a imma-gine di Dio che così creò l'uomo. La polemica è vivace e viene condotta con la abituale serietà e diligenza di queste. Isole.

Vsero Roberti

CORRIERE

D' INFORMAZIONE 195)

### IPOTESI DI UN TEOLOGO SU

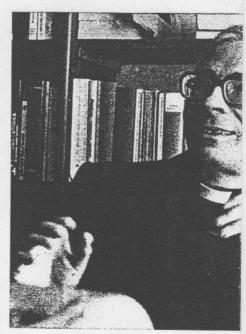

# NEGLI VOLA BRAVE P

a quando l'uomo si è costruito un piccolo cielo stellato con le lampadine elettriche, l'altro cielo, quello vero, si è molto allontanato da lui. Quasi nessuno si ferma più la sera a guardarlo. Eppure, l'immensa volta cosparsa di stelle annuncia due cose fondamentali: la prima è che noi siamo puntini piccolissimi e stupefatti di essere vivi. La seconda racchiude una sensazione ancora più affascinante: in uno spazio così sconfinato non possiamo essere soli, devono sicuramente esserci altri uomini a popolare pianeti simili al nostro».

Chi parla così non è astronomo né tanto meno esperto di quegli strani oggetti volanti chiamati Ufo. E' invece un teologo, un gesuita che passa la vita a frugare nelle pieghe dei versetti biblici, traendone il senso della voce di Dio. Si chiama Domenico Grasso ed è nativo di Roccabascerana, paesino delle montagne irpine. Padre Grasso insegna teologia pastorale all'università gregoriana di Roma e durante l'ultimo Sinodo dei vescovi, ebbe il privilegio di lavorare per un mese, col ruolo di consulente teologico, accanto al cardinale Carol Wojtyla, oggi papa. Perché un custode delle verità religiose

Perché un custode delle verità religiose come lui viene ora a proporci la suggestiva ipotesi degli extraterrestri? «Un argomento del genere», sorride padre Grasso, «non può lasciare indifferente la teologia. Da anni, ormai, si cerca di far uscire il problema dall' anticamera della fantascienza, per asse-

Un padre gesuit insegna all'univ gregoriana di Ro affrontato un sin problema: se l' non è il solo es vivente nell'unive altre umanità in rapporto potret essere con Dio? risposta è suggi noi discendian Adamo che com peccato originale può supporre ch famiglie umane l dalla Terra abt superato la pro Creatore e quinc migliori di r

> di MARCO NES Foto di VELIO C

16-11-78

DI UN TEOLOGO SUGLI EXTIRRESTRI



Il teologo gesuita padre Domenico Grasso

# EGLIU9 VOLAN VE PEISOI

Un padre gesuita che insegna all'università gregoriana di Roma ha affrontato un singolare problema: se l'uomo non è il solo essere vivente nell'universo, le altre umanità in quale rapporto potrebbero essere con Dio? La sua risposta è suggestiva: noi discendiamo da Adamo che commise il peccato originale, ma si può supporre che altre famiglie umane lontane dalla Terra abbiano superato la prova del Creatore e quindi siano migliori di noi

ovembre.

truito un

i le lam-

ro cielo,

lontana-

iù la sera

volta co-

e fonda-

puntini

vi. La se-

cora più

onfinato

sicura-

re piane-

né tanto

ti volan-

o, un ge-

e pieghe

so della

rasso ed

no delle

gna teo-

riana di

i vesco-

un me-

, accan-

eligiose

ggestiva

omento

ion può

a anni,

na dall

r asse-

papa.

di MARCO NESE Foto di VELIO CIONI

16-11-78

il titolo di massima scoperta scientitutti tempi. Gli uomini l'attendono,
denota l'ansia con cui si affrettano a
are l'avvistamento di quei misteriosi
li battezzati dischi volanti. E gli scienda parte loro, non mancano di avvalosentimento popolare con dichiarazionon solo non escludono la vita al di
della Terra, ma anzi lasciano credere
la probabilità. Allora mi sono chiesto:
conseguenze avrebbe sulla religione
ica la scoperta degli extraterrestri?».
elo domandiamo anche noi, padre
o: quali conseguenze avrebbe?

condo il racconto biblico, Dio creò cosa in funzione dell'uomo, dai pesci uccelli, dalla luna al sole. In questa ettiva bisogna dire che la Bibbia non mpla l'ipotesi di altre umanità. Neancrò le esclude, appunto perché i suoi nenti sono limitati alla Terra. Sicché l' tuale esistenza di extraterrestri non sain contrasto con le Scritture. Un cato, in sostanza, è libero di accettare o nelipotesi di altri mondi abitati».

petta, naturalmente, agli scienziati dala risposta definitiva. Ma io, come teoposso dedurre per conseguenza logica tenza di altre umanità».

o dico, le cose sono state create per canla gloria di Dio. Dio ha dato la vita all' o universo per la sua gloria e raggiunge

continua a pag. 69 67

tale scopo attraverso l'uomo, unico essere "a sua immagine e somiglianza". Bene, se la gloria viene resa a Dio solo tramite l'intelligenza umana, dobbiamo legittimamente concludere che negli spazi finora inacessibi-li all'osservazione dell'uomo debbano vivere altri uomini, altre umanità capaci di conoscere le perfezioni che Dio ha profuso nell'universo. Perché milioni di galassie, miliardi di stelle e di pianeti dovrebbero rimanere nascosti? Essi pure, io credo, concorrono a innalzare la gloria del Signore, attraverso altri esseri umani che ne possono ammirare le meraviglie. D'altronde, se quest' universo così immenso deve avere un significato, non possiamo essere tanto presuntuosi da cercarlo solo sulla Terra».

Già: in rapporto all'universo siamo poveri

granelli di sabbia.

«Proprio così. Ma c'è un'altra considerazione che mi spinge a pormi l'ipotesi di altri mondi abitati, ed è il problema del male. Per alcuni, il male è talmente assurdo da essere inconciliabile con l'esistenza stessa di Dio. "Di fronte al dolore del mondo, di fronte all'ingiustizia", dice Horkheimer, "è impossibile credere nel dogma dell'esistenza di un Dio onnipotente e sommamente buono". Io, invece, rovescio il discorso. Proprio perché questo mondo è pieno di dolore e di ingiustizia, si può pensare che ne esistano altri in cui l'uomo, sempre creato da Dio, abbia fatto un uso migliore della sua libertà, senza il peccato».

Noi, cioè, saremmo i reprobi.

«In un certo senso. Ma voglio dire che se nell'universo ci sono numerosi altri pianeti popolati da esseri umani migliori di noi sul piano morale, il mondo in cui viviamo sarebbe solo una nota stonata in una sinfonia perfetta. E anche il mistero del male perderebbe molti dei suoi risvolti inquietanti. Cosa sarebbe il male di questa Terra paragonato al bene in cui vivono gli uomini non appartenenti alla nostra stirpe?».

Come li immagina questi individui beati?
«Naturalmente, essi non farebbero parte
della nostra famiglia umana che ha in Adamo il suo capostipite. Si può quindi supporre che abbiano superato la prova del Creatore senza cadere nel peccato originale.
Così per loro non è stato neanche necessario
passare attraverso il sacrificio di Cristo».

Poniamo, invece, di scoprire extraterrestri che non credano affatto in Dio.

«E' possibile che col tempo siano caduti nell'ateismo. Però escludo l'eventualità di un popolo senza religione sin dall'inizio. L' uomo, dovendo la sua vita a un Creatore, non è autosufficiente ed è portato a interrogarsi sulla sua origine. Da dove vengo? Chi mi fa vivere? Quando la piena del bisogno di risposte rompe gli argini, ecco spuntare la luce della religione».

Ammesso, come dice lei, che gli extraterrestri siano moralmente migliori di noi, esiste una possibilità di dialogo con loro?

«Certamente. Se la scienza riuscirà davvero a stabilire un rapporto con gli abitanti di altri mondi, il nostro incontro con gli uomini extraterrestri sarà religiosamente fecondo. In ogni caso, sia noi sia loro siamo obbligati all'osservanza della legge naturale, a fare il bene e fuggire il male, secondo i dettami della nostra natura razionale. I dieci comandamenti sarebbero quindi il terreno sul quale incontrarci e collaborare».

Marco Nese

# Aeronautica, cambio al vertice SOM SE SESMON

E anche le basi militari devono fare i conti con i "tagli" del personale Remondò: insediato il nuovo comandante, il tenente Enrico Cerrato

mEMONDÓ – Cambio della guardia all'aeronautica militare. Da poco più di un mese, infatti, a dirigere le operazioni è il tenente Enrico Cerrato (nella foto a lato), proveniente da Pratica di Mare (Roma), la più grande base italiana e una delle maggiori d'Europa. Il tenente Cerrato ed il suo vice, Alessandro Scotellaro, hanno fatto il punto della situazione della situazione attuale, riguardo la

zione attuale, riguardo la situazione lomellina, ma non solo. Il nostro compito – ha esordito Cerrato – è fondamentalmente quello di mantenere efficienti i sistemi radar e le comunicazioni, sia tra centri diversi, che con la stazione master. La struttura è comunifatti, pronti a reagire, in

attività non ho ma avuto a che fare

in molti anni di

caso di bisogno.

Infatti, pronti a reagire, in caso di bisogno.

Il discorso si sposta poi sul consistente taglio del personale attuato alcuni anni fa. La stessa base di Remondò, infatti, ha visto calare sensibilmente il numero dei presenti, da circa due sensibilmente il numero dei presenti, da circa due cento ad una trentina. Tutto questo – ha proseguito il tenente Cerrato – si è svolto principalmente per due motivi: la mancanza di fondi, e lo sviluppo nel-

l'ambito del remotizzato. L'idea è, fra qualche anno,

di non avere più alcun personale fisso, cosa che comunque accade già in alcune zone del nostro paese». Nonostante ci si trovi, quindi, in una fase di transizione, la situazione della base è buona. «C'è stata una richiesta di incremento delle prestazioni degli apparati tecnologici – ha commentato ancora il teapparati tecnologici – ha commentato ancora il teapparati tecnologici – per ora siamo riusciti a far fronente Cerrato – e per ora siamo riusciti a far fronente a tale richiesta. Il lavoro è molto, occorre grande impegno. Siamo di fronte a un futuro pieno di sfide: non avremo molto tempo per rilassarci, perché gli obiettivi da raggiungere sono molteplici»:

La discussione si sposta quindi su un terreno da sempre fonte di curiosità e leggende, quello dei fa-mosi «oggetti volanti non identificati». L'immaginaobiettivi da raggiungere sono molteplici»: traverso dichiarazioni più o meno fondate, ai radar rio collettivo, infatti, ha spesso fatto riferimento, atnanzitutto posso dire che noi, dalla nostra postamilitari, in seguito a fantomatici avvistamenti. \*Inil radar capta – ha risposto Cerrato – potrebbe, per zione, non abbiamo la possibilità di vedere ciò che prima di vagliare le cause terrene (satelliti, riflesesistano velivoli provenienti da altri pianeti, tento to si possa immaginare. Riguardo la possibilità che viene identificato, accade molte più volte di quansono esserci diversi motivi per cui un velivolo non la stazione master a ricevere i dati del radar. «Possenza che ce ne rendiamo conto». Questo perché è assurdo, passarci sopra un gruppo di bombardier

si particolari, pianeti particolarmente luminosi), poi al limite potrei anche valutare la possibilità che si tratti di velivoli di natura aliena. Di avvistamenti del genere non ne ho comunque ancora avuti, nei miei diversi anni di servizio».

«L'avvistamento di oggetti volanti non identificati per noi è quasi un'abitudine - ha confermato il te-

nente Scotellaro - si tratta solitamente di aerei che, per un qualsiasi motivo, non segnalano la loro presenza». La vita militare, in effetti, è molto più semplice di quanto si possa pensare: «Chi sta fuori dalla recinzione – hanno concluso i due uomini in divisa, molto disponibili – può pensare che dentro accada chissà cosa. In realtà è una vita

normale. Molti di noi hanno famiglie, figli. Siamo come dei professionisti che
svolgono semplicemente il loro lavoro. L'unica differenza è che siamo sempre pronti a spostarci di residenza: è un fatto che accettiamo, utile alla formazione personale, e che le nostre famiglie hanno dovuto
comprendere.



# PONTREMOLI — Un Ufo sopra extimoniare la vicenda sono Avvistato da alcuni turisti un oggetto misterioso nel cielo sopra i prati di Logarghena vacanza a casa dei nonni

PONTREMOLI — Un Ufo sopra la Lunigiana? Nella notte di lunedi la un oggetto luminoso è stato visto pattraversare a grandissima velocità vil cielo della Val di Magra. Una scia luminosissima che è transitata in direzione nord e che ha lasciato senza fiato per la meraviglia chi ha avuto l'occasione di vederla. A

pestimoniare la vicenda sono al l'estimoniare la vicenda sono prati di Logarghena. L'oggetto volante è passato proprio davanti ai loro occhi dietro lo scenario del Monte Marmagna. «Uno spettacolo eccezionale e curioso — spiega Lorenzo Bertocchi, studente universitario milanese in

vacanza a casa dei nonni —
sembrava il volo di una cometa
che perdeva dalla coda tantissime
stelle. Un fenomeno molto nitido
che ha colto subito la nostra
attenzione. L'abbiamo seguito con
lo sguardo per un manciata di
secondi prima di vederlo sparire
dietro le montagne verso nord.

C'erano anche altre persone che hanno potuto vedere questo fantastico volo.

Non sappiamo che tipo di oggetto volante possa essere stato, certo non un aereo: era molto più veloce, volava a bassa quota e non faceva nessun rumore». Il fenomeno è stato notato anche da

un turista tedesco in vacanza in Lunigiana con la famiglia e da un escursionista fiorentino che aveva fermato il proprio camper presso il rifugio Mattei. Non è la prima volta che vengono avvistati in Lunigiana oggetti misteriosi che porrebbero essere classificati come

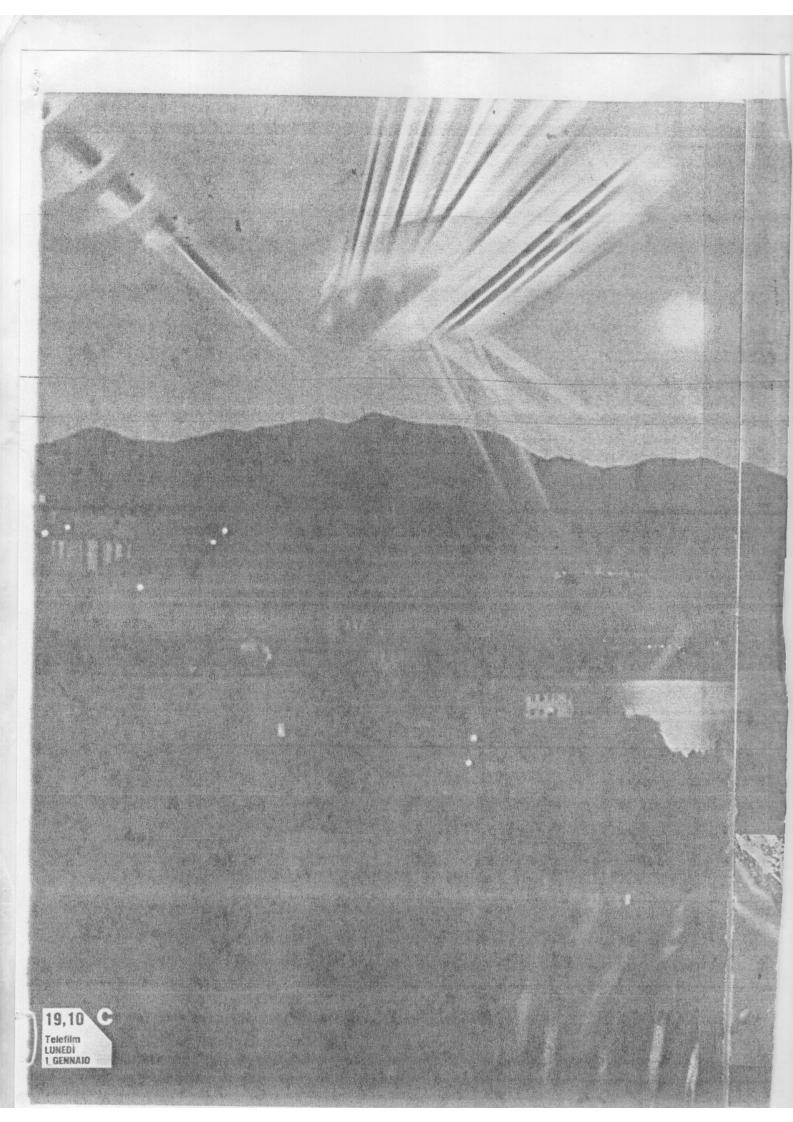

Falso UFO. Un piattino lanciato in aria e lotografato al volo, nel 1963, dal putore milanese Gaspare De Lama.

Sullo schermo di un radar si vedono dei puntini non identificati come velivoli conosciuti. UFO?



L'identikit di uno strano omino avvistato nel Kentucky nel 55 e preso a fucilate dai valligiani.

Una ragazza regge un filamento «caduto» da un UFO. All'analisi è risultato composto da soli tre elementi: boro, silicio e magnesio.





'Adriatico, da meta estiva di milioni di persone in cerca di sole, è diventato in questi ultimi tempi una specie di campo di esercitazioni degli UFO. Segnalazioni da tutte le parti, marinai fra l'atterrito e l'incredulo, lu-

ci rosse che inseguono pescherecci, mare che ribolle, radar che impazziscono. Esiste anche una documentazione fotografica: la notte del 23 ottobre scorso, il magazziniere Diego Cecamore, al ritorno dal teatro, vide un oggetto

luminoso solcare il cielo. Entrato in casa e afferrata la macchina fotografica il Cecamore ha scattato due immagini: ne pubblichiamo una.

È dopo l'Adriatico, anche il Tirreno, per non essere da meno, è stato « assalito » dagli UFO: polizia e carabinieri li hanno visti e fotografati, se ne parla in Tv e nelle tavole rotonde.

Ma chi vola sulla nostra testa? Cosa sono gli UFO? Per sapere qualcosa di più ci siamo rivolti ad un gruppo di studiosi dell'argomento, quelli del Centro Ufologico Nazionale che dal 1964 pubblicano la rivista Clypeus. Il CUN è l'organismo più autorevole esistente in Italia, diffuso su tutto il territorio nazionale e costituito da elementi validissimi: pubblica un

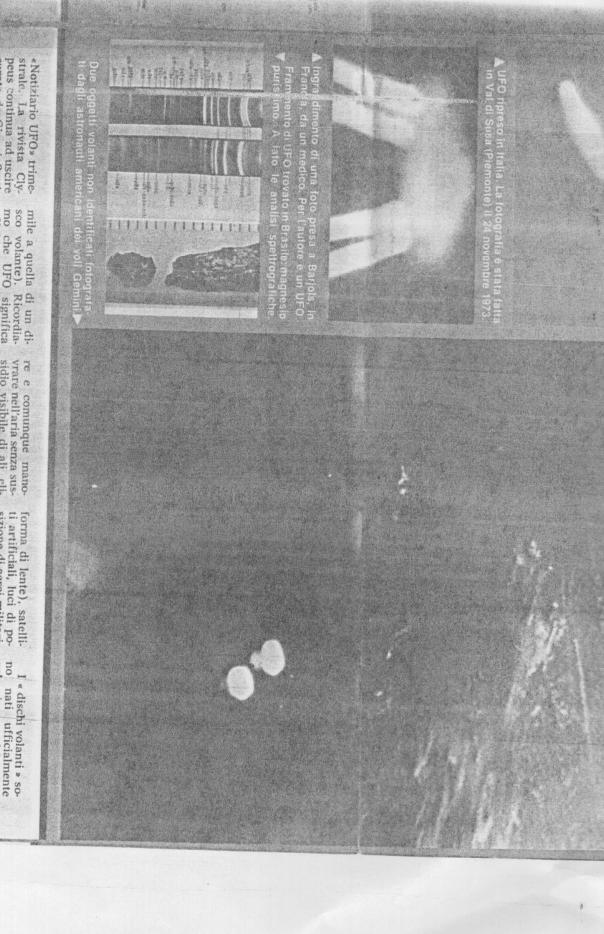

mo, uno dei fondatori del Centro Studi Clipeo-logici (« Clypeus » in la-tino indica lo scudo di dalla forma, quindi, sicurata da Gianni Setti-

« Unidentified Flying O. bjects», cioè Oggetti volanti non identificati.

Il fenomeno UFO conmile a quella di un di-sco volante). Ricordia-mo che UFO significa

siste in avvistamenti, da parte di testimoni, di «cose» in grado di vola-

che, reattori. Spesso vengono presi vrare nell'aria senza sus-sidio visibile di ali, eli-

per UFO fenomeni natu-rali o artificiali, ad e-sempio i pianeti più lu-minosi, fulmini globula-ri muvole lenticolari (a

20% di avvistamenti per il quale non c'è possibi-lità di identificazione. L'80-90% degli avvista-menti è riconducibile a forma di lente), satelli-ti artificiali, luci di po-sizione di aerei militari. sta comunque un 10-

una catena di montagne mazione al di sopra di re che volavano in fortallici a pianta circolaosservo nove oggetti mequando un pilota civile no nati ufficialmente nel giugno del 1947, e continua a pag. 25

Folo scattata il 23 ottobre scorso nel cielo di Pescara L'UFO appare sopra la luna. La foto e opera di Diego Cecamore.

IMBRA 2

TOSCANA DI

PIEMONTE
LIGURIA
LOMBARDIA

Alcuni testimoni parlano dei loro "incontri ravvicinati" nel territorio fra Mortara e Vigevano

GIGI MONTERO MORTARA (PV)

coli paesi della Lomellina. contagiato un po' tutti i picserie di telefilm fantrascientifici, perché sembra aver gonisti di "X files", la nota rebbe l'interesse dei prota-Un'epidemia che opo i cercatori d'oro arrivano sul Ticino i cacciatori di Ufo. suscite-

un incontro ravvicinato del rivolti al cielo, alla ricerca di qualche tempo con gli occhi tanto" locali, camminano da nenti politici, anche se "solcreduli. Sta di fatto che peterzo tipo. to senza precedenti, espoprenditori e addirittura, fatscatori, contadini, studenti pensionati ma anche im-Certo, molti sono gli in-

maledetto". tara, uno dei tanti inseriti dinario racconto di un assoprattutto dopo lo straorsessore del comune di Mor-La temperatura è salita cosiddetto "triangolo

quando è apparso in cielo una discoteca di Vigevano, «Stavo accompagnando mia figlia ed altre due amiche in urbana nonché dirigente di una nota ditta petrolifera; responsabile della polizia Racconta Cesare Sacchi,

> li ha teleripresi. Ufo e qualcuno gettano acqua di avvistamenti Ma gli esperti molti testimoni assessore fra C'è anche un sul fuoco

cui avrebbe assistito con la di un avvistamento Ufo a Pierangelo Rampi, di Mortara, indica la direzione Nella foto: il signor lamigha

metri di distanza». e silenzioso, a non più di 150 alle estremità. Era immobile di rombo. Con tante piccole finestrelle illuminate e quatuno strano oggetto a forma tro grossi fari incandescenti

sul Ticino, non ci sarebbero altre spiegazioni. «Conosco leggenda degli avvistamenti forse suggestionato dalla Un Ufo? Secondo Sacchi

> molti ufficiali della base ae-ronautica di Remondò. E (O.» quell'oggetto si era dileguaqualche attimo dopo che reazione che sfrecciarono elicottero nero e di un jet a meno quelli di uno strano quella sera, a quell'ora, non loro mi hanno assicurato che furono segnalati voli. Nem-

Così, dietro la testimo-

giardino di casa: «Io lo ri-

coltivare una spiga di grano. A Cassolnovo, un pensio-

sarebbe atterrato sul campo, tre anni fa, non riesce più a

rebbero atterrati nel loro con gli extraterrestri, che saquasi un incontro casalingo ni, ha addirittura confessato famiglia, quella dell'artigia-no Pierangelo Rampi, 55 anmetri da Mortara, un'intera d'Agogna, a quattro chiloscatenata la caccia. A Castel personaggio della zona, si è nianza di un tanto illustre

to che da quando un alieno contadino si lamenta del fat-Nei campi li intorno un

spazio muoversi all'interno del disco volante». mie figlie addirittura hanno visto queste creature dello cordo come se fosse ieri. Le

> no ormai in giro di notte piazzando telecamere un cosa può essere». Il filmato devo agli Ufo, ma mi dica lei una televisione locale. rittura finito sugli schermi di raro di Geminian è addidella telecamera. «Non creminian, è in possesso di un filmato girato di notte dove una velocissima luce attraversa l'intero campo visuale I pescatori della zona van-

nato di 67 anni, Gino Ge-

degli extraterrestri. Gli ufologi, armati di tesglia coprire la presenza certa po' dappertutto, convinti che qualcuno, di un impro-babile reparto speciale, vo-

risce in pianta stabile sul Ticino. schermi "X files" si trasfenuova attrazione per una meta turistica. Dai telenere visitabili sul Ticino in altro che i movimenti di Vein gita di piacere non sono na sembra aver trovato popolazione della Lomelliparticolari notti dell'anno». Ma dopo i cercatori d'oro, la Geminian crede essere Ufo zare gli ardori: «Quelli che chi volanti, cerca di smorsmentire l'esistenza dei dipassato gli ultimi vent'anni a vallini, un vigevanese che ha fisticate, arrivano in massa serino e apparecchiature soda tutt'Italia. Claudio Ca-



PARANA

# LO SOSTENGONO ALCUNI «UFOLOGI»

# I Incontriamo a Varese con qui extraterrestr

Questa volta avrebbero finalmente deciso di farsi vedere - L'appuntamento è per il mese prossimo - Fissato perfino un calendario: planeranno in vista del lago nei giorni 8, 21 e 30

Anche a voler ammettere che gli extra-terrestri siano pieni di virtu, nessuno da 09-

non sono in grado di presentarsi ai gio-chetti di Mike Bongiorno come esperti in storia del calcio — degli anni Cinquania: al gi in poi potrà negare che siano, però estremamente permalosi. E ci spieghiamo. Comunale di Firenze si gioca una in-Data imprecisata almeno per quanti

dono a morte e decidono di non rivelarsi più, proprio mai più, alla massa. Soltanto a una intera formazione di dischi volanti, ma candescente partita tra la Fiorentina e la Pistoiese. Improvvisamente il cielo, proprio sopra lo stadio, e solcato ripetutamente da pochi individui di provata fede e che non preferiscono, evidentemente, i derby calciun affronto, uno smacco terribili. Si offenziani » è peggio che ricevere uno schiaffo: per degnarli di uno sguardo. Per i "marnessun tifoso distoglie gli occhi dal pallone stici alle relazioni extraterrestri.

rante una specie di conferenza-stampa-riuto con i quattro moschettieri è puramente un certo signor Athos (qualsiasi riferimengalattiche. Crederci o meno. scani di malapartiana memoria. Si rotte sul nascere le nostre relazioni... stato interrogato. insomma, per colpa dei « maledetti todi malapartiana memoria, si sono personaggio extraterrestre che e progato, tramite una medium, dusvoltasi ai margini della lo ha rivelato

prima base per UFO esistente in Italia, a Cuasso al Monte, in provincia di Varese.

per vedere da vicino il « marziano » vestito di blu che tramite la voce della medium milanese Ercolina Cassani aveva fissato un appuntamento a due « ufologi ».

Della cosa si era parlato però in una trasmissione televisiva e così all'appuntamento
c'era una vera e propria folla di curiosi. Il extraterrestri è saltata fuori quasi per caso, in seguito alla delusione provata da quanti, lo scorso mese, si erano recati ad Arona signor Argon questo il nome dell'ex-traterrestre — non si era fatto vedere, in rispetto alla decisione presa dopo che i suoi simili erano stati così sfacciatamente snobbati a Firenze. La fuccenda della « permalosità »

Monte perché, al di là delle dichiarazioni del signor Athos (chc. detto per inciso, a sua volta ha proposto una riunione «ristretta» continuare a fare la figura dei... campeg-giatori abusivi, per di più spaventando tanabitanti degli altri pianeti potranno atter-rare « ufficialmente » in Italia, senza dover pre ad Arona per l'8 settemble). rappresentare un fatto fondamentale nelle - lui, un giornalista e due ufologi - semtissima gente che non può vantare amicizio relazioni italo-extraterrestri. Finalmente gli Ma torniamo alla riunione di Cuasso al potrebbe

spicca un grande cartellone con la dicitura « Nuovo Villaggia SIBA » e, più sotto con Su alcuni ettari di terreno che si affaccia turisticamente sul lago di Lugano

> cenda: se i «marziani» non mangiano, i tu-risti ed i curiosi si. In fondo, ad aspettare caratteri ancora più grandi, « BASE UFO » Che poi la prima — assicurano — base de vanti ad un ristorante è tutta un'altra fucgenere esistente in Italia sorga proprio davale avere a portata di mano qualche, sia un disco volante c'è sempre il rischio che ritardi o non arrivi affatto e allora tanto assicurano - base del

pure prosaica, consolazione, Un terreno, quello di Cuasso al Monte, dove gli ufologi milanesi Achille Lucchini, non sarebbe stata installata per niente in quel posto: Athos, Argon & C. possono con-tare sia sulla conoscenza della zona che sono già atterrati. In altre parole, la . buse . ventenne perito industriale, e Mario Barzioni, sostengono che alcuni extraterrestri sull'amicizia dei due ufologi. tare sia sulla conoscenza della zona naba, trentanovenne impiegato d'assicura-

sa bene quale lontanissimo pianeta — gnor Astar Sheran e, anzi, l'ha anche cusioni diverse per parlare con un extratertografato. Una istantanea che mostra solo dei segni luminosi (\* impulsi del pensiero », sorestre, al secolo — per l'anagrafe di non si stiene Ercolina Cassani), ma pur sempre una Mario Barnaba, infatti, ha gia avuto oc-

fare con Argon, oftre che con altri perso-Achille Lucchini, invece, ha avuto a che

qualcuno non dica di aver avvistato qual-che veicolo spaziale. Non solo in prossigli, eventi con fiducia. Tunto più ormai non passa giorno (o meglio sera e notte) che naggi e veicoli spaziali.

A questo punto, non resta che aspettare

> Forcora-Zerna; 30 settembre, ad ora impre-cisata della sera o della notte, al Campo dei Fiori di Varese; nel novilunio (cice attorno al 12) di ottobre, alle 3 del mattino, nella cona di Monvallina, a metà strada tra Ispra e Laveno Mombello. Questi i rendez-vous bre, tra le 23 e la mezzanotte, in località Monti di Pino, nel « triangolo » Lago Deliqrichiamo. \* mangereccio » comincia a preoc-cupare!) \* La Rocca » ad Arona; 21 settemdi fronte al ristorante (però, questo continuo tra \* marziani \* e ufologi e più specificata-mente varesini: 8 settembre, alle 22 precise anzi, da crederlo se si da anche una sola mita della \* base \* varesina, ma dappertutto. Torse la buona volontà dei lombardi ha che si conoscono, ma ce ne possono, essere sbirciatina al « carnet » degli appuntamenti molti altri concordati più... privatamente. latto dimenticare gli sgarbi dei toscani e c'è.

stessa è troppo recente per poter essere giù inclusa net programmi di viaggio degli UFO. E. per concludere, un consiglio a chi aspi-ra a mettersi in contatto con gli extraterre-Purtroppo, almeno per il momento, nessun accenno alla \* Base UFO \* di Cuasso al preoccupare perchè la creazione della base Monte, ma la cosa non deve assolutamente

esiste una pozza d'acqua, grande o piccola il caso del Varesotto) o di montagna naba: atterrano in località di mare Inon ormai quasi quinquennali - di Mario Barstri: consiglio ricavato dalle Appostarsi, dunque, ed aspettare con tanta

tra bufale e insabbiamenti Diversi «avvistamenti»

L'alieno di 50 anni fa: un enigma mai risolto

ATTUALITA

testimonianze e avviato gli accertamenti del appaiono credibili». Il presunto Ufo, stando al loro racconto, era di dimensioni di poco inferiori a quelle del disco lunare, e l'incontro ravvicinato «del terzo tipo» ai carabinieri della locale stazione, i quafi, dicono i militari - : le loro dichiarazioni come da prassi, hanno raccolto le loro caso. «Si tratta di tre ragazzi "normali"

«strano» nel cielo. volteggiava a una velocità elevatissima, tale da escludere l'ipotesi di un acreo o di un

altro velivolo, o di un pallone sonda sfuggito al controllo. Sempre secondo i tre mistero, per ora, è destinato a rimanere tale sarebbe un fenomeno naturale: nulla a che svolte, nessuno, a eccezione dei tre giovani casellesi, ha notato lunedì sera qualcosa di giovani, l'evento cui hanno assistito non anche perché, stando alle indagini fin qui vedere, cioè, con le «stelle cadenti». Il

La Provincia

Pilota militare: «Ho visto gli Ufo tra Como e Varese» IL CASO La straordinaria rivelazione di un ufficiale dell'aeronautica militare viene ritenuta attendibile dal Centro ufologico nazionale

Un disco volante, luci blu e rosse al confine con la Svizzera: «Verificheremo, ma questi avvistamenti spesso sono veri»

19 novembre 2005

Voghera: sfera misteriosa nel cielo. Tre giovani pensano a un Ufo, i Cc indagano posizione ideale, quindi, per una osservazione della volta celeste. A un tratto, la loro attenzione è stata catturata da quella perfetta orbita parabolica in direzione della oggetto ha sorvolato a quota elevata Casei «cosa» che, per pochi secondi, ha fatto la Gerola, per poi inclinarsi, seguendo una sua comparsa. Il non meglio precisato confinante provincia di Alessandria, VOGHERA -- Loro ne sono sicuri. Quella che, lunedi scorso, ha fatto la sua comparsa non può essere altro che un Ufo, un oggetto «cosa» tanto luminosa quanto misteriosa Gerola, che si trovavano in una zona poco nel cielo tra Casei Gerola e Pontecurone, volante non identificato. Ad avvistare la sfera, nella tarda serata (serena e di luna piena), sono stati tre ragazzi di Casei illuminata alla periferia del paese, in

proseguire la sua corsa e scomparire all'orizzonte. I tre ragazzi hanno segnalato

Paolo Megassini

1950

1997

I CASI/1

comparisse Infatti, così avven-ne e potei fotografarlo da unu dito distanza tanto ravvicinata che dei

siano più vecchi di Matusalem me; la seconda parte, la più importante, la più appassionata e la più emozionante è stata scritta da George Adamski. George Adamski vive in Ca-lifornia ed ha una piccola ca-sa sulle pendici del monte Pa-lomar, sulla cui cima si erge il più famoso degli osservatori astronomici moderni. Il signor Giorgio lavora in un caffè e si diletta di astronomia. Infatti

vanting al importation dischi volanti hanno atterrato dischi volanti hanno atterrato dischi volanti nare e potei persana è stata redatta dal più distanza tai dischi volanti, corredata da i spirate indagini storiche che ci rivelano come i dischi volanti diano più vecchi di Matusalem me; la seconda parte, la più un ricercato distanza tanto ravvicinata che pensai che l'essere che la pilotava mi avesse veduto.

- La macchina giro sopra di me, poi scomparve dietro la collina. Dopo una decina di minuti vidi una figura umana scendere dalla collina verso di me. Chi poteva essere? Forse un ricercatore di terreni minerari? La zona dove mi trovavo era però disabitata. Volsi allora lo squardo di miei amici e mossi incontro alla misteriosa persi incontro alla misteriosa persona che scendeva verso di me. Appena la ebbi vicina notai due particolarità che la distinguevano. I suoi pantaloni non era-no uguali ai mici. Sembravano diletta di astronomia. Infatti i pantaloni di uno sciatore. I possicde due modesti telescopi suoi capelli erano così lunghi che gli hanno permesso di osser. Che gli arrivavano sulle spalle... vare piu di una volta intere flot. Quando la strana figura umana tiglie di dischi volanti nel cielo si avvicinò ancora. Ino a uni della California. Prescelto dal destino, George Adamski si elazione che fosse un essere dite sentito un giorno invasato da una nuova fede. Dalle misteriose mondo... Egli mi tese la mano vie dell'intuizione, egli immagi. Gliela strinsi con calore, mia cgli no che i dischi volanti venisse. si ritirò e con un sorriso fece fosse quidetti.

una nuova fede. Dalle misteriose vie dell'intuizione, egli immagino che i dischi volanti venisse, ro da un altro pianeta e che sosero quidati da esseri vivent, simili a noi. Convinto della sua fede, attese con pazienza e con sicura fiducia il giorno della grande rivelazione.

Il 20 novembre 1952 George Adamski partiva con alcuni amici per una delle sue solite esplorazioni nel deserto californiano. Verso mezzogiorno la piccola comitiva di fedeli avvistò, alta nel cielo, una gigantesca ed argentea macchina volante a forma di sigaro.

Adamski e i suoi amici si incantarono alla vista di quel
di venera. Egli mit tese la mano.

Gliela strinzi con calore, mia cgli si rititò e con un sorritso fece ancora la mano e shorò con la suu palma la mia forma la suu palma la mia forma centiva con dell'essere disgesso da un altro mondo. A gesti e per mezzo di un scambio ticlepatico del vensito, alta nel cielo, una gigantesco capi chie veniva da Venere e che sul venere si era prenoccupati pier le esplosioni atomiche te restri e che non era la primo volta che un abitante di venera.

Adamski accompagno l'alti-

scosisfmente, temendo la nostra violenza ».

Adlamski accompagno l'abitante di Venere fino al suo «disco» di un diametro di circa doccici metri, sormontato da una fpiccola cupola sulla cui ringhiera erano aperti dei portelli. La macchina poggiava sul terreno con tre grosse sfere. Adamski domando di visitarlo internamente, ma la mistriosa creatura cli ricare con un care creatura ell risposs con un gar-bato rifluto. Era quello il suo terzo «no». Il secondo lo ave-

terzo « no ». Il secondo lo ave-va pronunciato quando Adam-ski gli chiese di fotografario.

Durante i pochi minuti che
Adamski pote restare vicino al
disco volante, l'abitante di Ve-nere gli fece cenno di conse.
gnargli una delle pellicole fo-tografiche. Adamski pieno di venerazione gli consegnò uno chassis che conteneva una pel-licola impressionata per mezzo licola impressionata per mezzo del telescopio II « venusian » ringraziò con un corriso, poi scomparva nell'interno del « diaco .

Prima che la macchina et in-

Prima che la macchina ei involasse silenziocamente, Adamchi le si avvicinò e muovendosi
per cosorvarla meglio nella sua
parte injeriore a contatto col
lerreno, la sflorò col braccio
sinistro, Al contatto col mistericco metallo ricavette una ecosca viclentiscima. Sul suo braccio injatti rimase coma un ezgno di ecottatura che ecomparva coltanto dopo tre mesi.

Lia la storia di quell'incontro
non finisce qui. La mattina dei
13 dicembre, Adamchi vide discendere verticalmente sulla
sua casa la stessa macchina
volante che si arresiò a una
decina di metri del suolo. Adamchi che già immeginava in.
contrarei nuovamente cel cuo
de amico di Venere e vide una
mano sporgerei da una feritola
dei edisco e un tetante dopo



per un convegno internazionale

# sono tra noi>

arde si studiano gli Ufo





Lo studioso di civiltà antiche Andrew Collins .

### ntervista. Parla il ricercatore Andrew Collins rolla un mito: «Atlantide è Cuba»

rivelato la probabile lo-zazione dell'Eden bibli-dell'Atlantide di Plato-Studioso di civiltà antiche tore di best seller tradottutto il mondo, Andrew ins, è stato una delle star applaudite al convegno fologia. «L'Eden», rivela, a nel Kurdistan, tra le fo-i quattro fiumi, il Tigri, frate e altri due ancora dentificare con certezza, he se abbiamo già molti nenti. Ma questo non ibia nulla, semmai ne ingrandire i confini. Lì va una popolazione di giti, di cui abbiamo una dezione, ma di cui è ignota

«Quanto ad Atlantide», sostiene, «è certo che la parte più grande è Cuba, come ha evidenziato anche un docente universitario di Pisa, Emi-lio Spedicato, che è giunto a conclusioni simili alle mie. Platone sostiene che l'isola si trovava oltre le colonne d'Ercole, cioè nell'Atlantico, e che è sparita a causa di catastrofi naturali; aggiunge che era circondata da un mare poco profondo. È probabile che il filosofo, come altri scrittori della sua epoca, avesse conoscenze abbastanza precise della zona, forse attraverso le testimonianze dei marinai.

Probabilmente parla del mar dei Sargassi, un'area enor-me ricoperta da alghe che si estende sino alle Bahamas. Si pensava che le alghe poggiassero su una base. Abbia-mo le prove che l'area tra Cuba e le Bahamas è stata inondata e colpita da comete e asteroidi, probabilmente nel periodo che descrive Platone. Dunque riteniamo che si tratti di Atlantide. Un importante riscontro sta nel fatto che in quella zona sono stati trovati almeno 60 siti archeologici sottomarini che confermano un collegamento tra le culture delle Bahamas e Cuba».

Ufologia. Nuove rivelazioni degli esperti riuniti in città

# «Gli extraterrestri s Lo studioso: nelle basi sotterranee s

«Anche nell'isola registrati casi di rapimenti da parte di extraterrestri». In discussione anche l'origine dei nuraghi

Sognate spesso un'onda anomala che vi travolge? Forse siete stati rapiti dagli alieni. L'ipotesi è di uno psi-coterapeuta, Gennaro Pepe, che da cinque anni analizza reasi di abdution, cioè di rapimenti. Intervenendo ieri al terzo convegno internazionale di ufologia organizzato dall'associazione Non solo terra, ha raccontato di essere stato chiamato in ballo da uno scherzo del destino.
«Una notte nel mio studio ho trovato strani disegni che raffiguravano alieni. Sono stati realizzati con una vernice fluorescente assolutamente sconosciuta, forse liquido organico. Da allora ho capito che avevo una missione, ora stiamo facendo le prove del Dna» prove del Dna».

Per sgomberare il campo dai dubbi, Pepe mostra al pubblico incuriosito alcune lenzuola che, illuminate con speciali lampade, evidenzia-no i disegni. Fatto sta che da allora Pepe dice di avere avuto numerosi incontri ravvicinati e che, tra i suoi clienvicinati e che, tra i suoi chenti, molti, sottoposti ad ipnosi regressiva, rivelano di essere stati addotti. Anche in Sardegna? «Certo, anche da voi». Casi specifici? «Tanti, li stiamo studiando». Statistiche ufficiali, dice, rivelano che il 5 per cento della noche il 5 per cento della noch che il 5 per cento della popolazione mondiale ha avuto esperienze in qualche mo-do aliene. Poi cita il caso di una tredicenne che avrebbe studiato con uno strano essere basso, con la testa grossa e gli occhi rossi. «Ha rivelato tutto con l'ipnosi regressiva», svela, «dalla qua-le è arrivata la conferma che ai rapiti vengono inseriti

chip nella tempia, come ri-velano le Tac. Un modo per controllarli a distanza. Per-ché rapiscono? Per insegna-re ai terrestri ad avere una coscienza superiore: ecologista, altruista e solidale».

I rapimenti rappresentano una delle ultime frontiere dell'ufologia. Sarebbero il modo scelto dagli alieni per dare una testimonianza più concreta della loro esistenza più ci concreta della loro esistenza la ci con circles concreta dena toro esistento ca. Poi ci sono i crop circles (i cerchi sul grano) e gli studi sulle basi sotterranee. In Sardegna, su questo versante, ci sarebbero numerosi esempi significativi. Qualche mese fa in un campo di grano di Villaspeciosa comparvero misteriosi disegni geometrici. «Messaggi degli extraterrestri», affermano gli ufologi. Sulle basi sotterranee, poi, le teorie sono ancora più audaci. Secondo Maurizio Baiata, giornalista, direttore di Stargate, la rivista-bibbia degli ufologi, il sottosuolo sardo sarebbe ricco di laboratori dove si effettuerebbero, in assoluta za. Poi ci sono i crop circles fettuerebbero, in assoluta segretezza, esperimenti di retroingegneria. Si tratta dello sviluppo di tecnologie desunte dal recupero di macchine volanti aliene. «La dimostrazione», sostiene Baiata, «che al di là delle affermazioni ufficiali, in tutto il mondo si lavora per capire i fenomeni extraterrestri». Lo stesso George Bush junior nel luglio scorso, nel corso di un programma della Cnn, ha dichiarato di essere intenzionato a rivelare la verità sugli Ufo.

Ma oggi gli esperti di quella è stata ridefinita la scienza dell'i ridefinita la scienza dell'i richia di scienza dell'i richia di scienza dell'i richia d

za dell'inverso, cioè lo studio

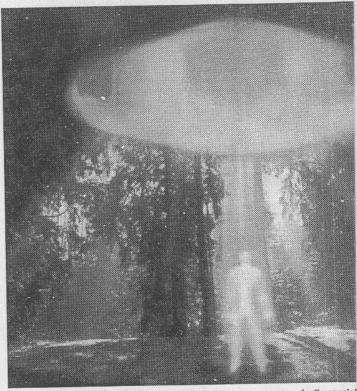

L'immagine emblematica di un alieno arrivato sulla terra con una navicella spazial

dell'ignoto, prediligono un approccio più pragmatico al-la materia. E, sempre più spesso, suggeriscono una contro-lettura della storia uf-ficiale. Così danno un'inter-pretazione differente sull'o-rigine delle piramidi di Giza, dei monoliti di Pasqua. e dei monoliti di Pasqua, e perfino degli 8000 nuraghi sardi. «C'era un progetto di base di alta ingegneria, dettagli architettonici che non hanno mai trovato adeguate risposte nella scienza», sostiene Stefano Salvatici, presidente di Non solo terra. Da chi sarebbero stati costruiti? «Non certo da terrestri, o al-meno non solo». Seguendo la logica imperante della "nuova interpretazione", gli esperti rimettono in discussione anche il terzo segreto di Fatima, svelato di recente dal Papa. Una perizia calli-

grafica di Robert D. Kull-man, famoso analista di documenti forensi, rivela che il documento-base non sareb-be stato vergato dalla rivelarice ufficiale, Suor Lucia. Da chi, dunque? «Stiamo studiando varie ipotesi». E siccome trattano di misteri, perché non rileggere il caso-Ustica. «È certo che l'aereo è ammarato», sostiene Baiata, «e che poi è stato fatto esplo-«e che poi è stato fatto esplodere in acqua. Forse perché dere in acqua. Forse perché i passeggeri, che si sarebbero potuti salvare, avevano visto qualcosa che non dovevano? Una cosa è certa: i
due piloti che per primi
giunsero sul luogo dell'ammaraggio morirono anni dopo nell'incidente di Ramstein, quello delle Frecce tricolori. Una strana coincidenza, non le sembra?» denza, non le sembra?»

Fabio Manca

ti in più di u «era l'Eu eler cah può VIVE gan

# alta e suggestione

E TRA GLI SCIENZIATI CONTINUA A PREVALERE LO SCETTICISMO



Molte le "testimonianze" apparentemente verosimili.



# METROBOX / I CACCIATORI DI ALIENI

ciazioni, il Centro ufologico nazionale (Cun), nato nel 1965 Complessivamente i tesserati sono circa 500, per la mage il Centro italiano di studi ufologici (Cisu), attivo dall'85 gior parte uomini. La maggior parte degli addetti ai lavori fa capo a due assocon le riviste specializzate, che in Italia sono una decina limite si riesce ad arrotondare lo stipendio collaborando Professione investigatore di Ufo. Camparci è difficile: a

a un recente sondaggio del sito Internet Ufonet il 7143 pubblici per la ricerca ufologica. degli alieni sia passare dal volontariato al professionismo: per cento dei partecipanti si è espresso a favore di fondi sono convinti che l'unico modo per accertare l'esistenza network: vietato pubblicare il nome del testimone, discutere con lui le proprie teorie e utilizzare l'ipnosi. Molti tologico approvato due anni dall'Ufo investigators richiesta grande dedizione e il rispetto del codice deon-



# METROBOX / QUANDO E COME É NATA L'UFOLOGIA

la sigla Ufo, acronimo di Unidentified flying object sarebbero stati sottoposti quei lontani parenti di E.T. In seguito all'ondata del 1947 l'Aeronautica americana coniò riprese delle autopsie (poi smascherate come un falso) cui assieme a quelli di 4 umanoidi. Nel 1995, saltarono fuori le furono trasportati nella base militare di Wright Patterson, dove un "disco volante" cadde in un campo e i suoi resti avvistamenti. Il più clamoroso a Roswell, nel New Mexico, creando una reazione a catena, che produsse centinaia di giavano alla velocità di 1.600 km/h, lasciando una scia ricano, Kenneth Arnold, osservo 9 strani velivoli che viagidentificati, risale al 24 giugno 1947, quando un pilota amelufologia, studio sistematico degli oggetti volanti non sa dai Maya su un sarcofago di 1,500 anni fa, la nascita delci nella notte dei tempi, come testimonia l'astronave inci-Se i presunti contatti tra uomini e alieni affondano le radi simile alle comete. Arnold la spiattellò a giornali e radio,

un azienda tessile per un giro d'idi 36 anni, si trovava nel cortile di UN VIGILE PRIVATO, Francesco Rizzi spezione quando senti un «qualco-

esperimenti militari della base Nato di Aviano. Da queste parti messi in relazioni con probabili spesso gli avvistamenti sono stati

decina di incontri del quarto tipo, quello che gli è stato trasmesso dalla cultura popolare». Vale per una gente vede quello che ha in testa.

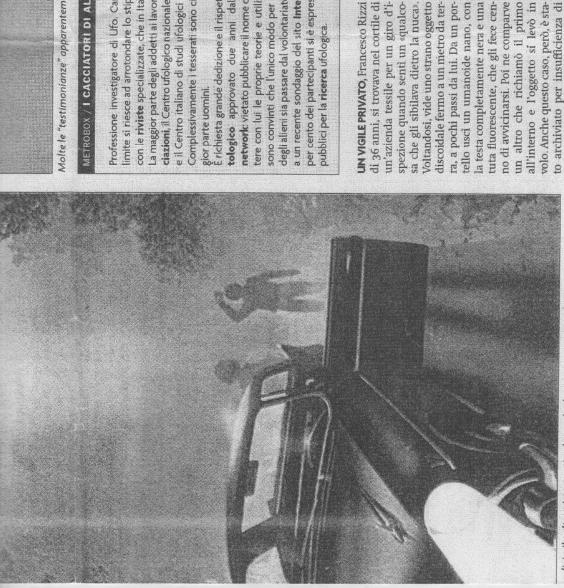

redicimila gli avvistamenti nel mondo di oggetti non identificati.

quella sensazione e di chi gliel'aveva provocata. Fu lo stesso testifrattempo divenuto missionario in Africa, a rivelare 'incontro ravvicinato nel 1990 in una lettera spedita a un'associazione ufologica, ma "l'interpretazione in chiave biblica" ha destato più di un sospetto negli esperti. Se mai dovesse verificarsi un'invamone, nel

la Terra possono dormire transione di marziani, gli abitanti delquilli, perché gli addetti alla pubblica sicurezza sapranno certamente intercettarli. È già capitato più volte che vigili pubblici e privati abbiano avvistato degli Ufo durante il servizio. L'avvistamento più preoccupante avvenne a Milano la notte del 18 dicembre 1962.

1985 al gruppo milanese "Odissea 2001" da alcuni dipendenti della

ditta.

se l'accaduto fu confermato nel

prove: vani i tentativi degli ufologi di recuperare il testimone, anche

spesso gli avvistamenti sono stati tri del terzo tipo: come Giuseppe Sanelli, classe 1949, che la notte messi in relazioni con probabili esperimenti militari della base Nato di Aviano. Da queste parti giardino di un'abitazione un oggetto a forma di "campana", alto circa terreno di una strana polverina, prima di risalire a bordo e decollare. L'Ufo lasciò nell'erba bruciacchiata un'impronta del diametro sono in tanti a poter vantare incondel 19 dicembre 1998 a Strà, in provincia di Venezia, vide atterrare nel 8 metri, dal quale scesero due omini alti un metro e venti che si muovevano come robot e cosparsero il di 6,8 metri

ha permesso di evidenziare le monte, Toscana ed Emilia Romagna. Va forte anche il Nord-est, dove

IL DATABASE REALIZZATO dal Cisu regioni più visitate dagli Ufo: Pie-

Ma gli scienziati non si fidano.

METROBOX / QUANDO E COME È NATA L'UFOLOGIA

Se i presunti contatti tra uomini e alieni affondano le radi-

ci nella notte dei tempi, come testimonia l'astronave inci-

# METROBOX / I CACCIATORI DI ALIENI

Molte le "testimonianze" apparentemente verosimili.

Professione investigatore di Ufo. Camparci è difficile: al imite si riesce ad arrotondare lo stipendio collaborando ciazioni, il Centro ufologico nazionale (Cun), nato nel 1965, e il Centro italiano di studi ufologici (Cisu), attivo dall'85. con le riviste specializzate, che in Italia sono una decina La maggior parte degli addetti ai lavori fa capo a due asso-Complessivamente i tesserati sono circa 500, per la maggior parte uomini.

'ufologia, studio sistematico degli oggetti volanti non

sa dai **Maya** su un **sarcofago** di 1.500 anni fa, la nascita delidentificati, risale al 24 giugno 1947, quando un pilota americano, Kenneth Arnold, osservò 9 strani velivoli che viaggiavano alla velocità di 1.600 km/h, lasciando una scia

simile alle comete. Amold la spiattellò a giornali e radio, creando una reazione a catena, che produsse centinaia di dove un "disco volante" cadde in un campo e i suoi resti assieme a quelli di 4 umanoidi. Nel 1995, saltarono fuori le

avvistamenti. Il più clamoroso a Roswell, nel New Mexico, furono trasportati nella base militare di Wright Patterson,

tologico approvato due anni dall'Ufo investigators tere con lui le proprie teorie e utilizzare l'ipnosi. Molti sono convinti che l'unico modo per accertare l'esistenza a un recente sondaggio del sito Internet Ufonet il 71,43 E richiesta grande dedizione e il rispetto del codice deonnetwork: vietato pubblicare il nome del testimone, discuper cento dei partecipanti si è espresso a favore di fondi degli alieni sia passare dal volontariato al professionismo pubblici per la ricerca ufologica.

riprese delle autopsie (poi smascherate come un falso) cui sarebbero stati sottoposti quei lontani parenti di E.T. In seguito all'ondata del 1947 l'Aeronautica americana coniò

la sigla Ufo, acronimo di Unidentified flying object.

Sicuramente esiste un fenomeno mito che produce il fenomeno, la NONOSTANTE TUTTO, gli esperti di carattere sociologico - sottolinea Maurizio Verga -, che negli anni ha mai i rapporti si sono invertiti: è il restano scettici sugli extraterrestri. creato il mito degli alieni. Ma ora-

la cultura popolare». Vale per una per lo più rapimenti all'interno di astronavi, confessati dopo l'uscita del "romanzo-verità" "Communion", che tanto successo riscosse gente vede quello che ha in testa, quello che gli è stato trasmesso daldecina di incontri del quarto tipo, alla fine degli anni Ottanta. E PER SPIEGARE le tre maggiori no dalla Francia, che era in ginocchio per aver perso la colonia vietcrisi petrolifera; la terza segnò l'adall'assassinio di Aldo Moro alla morte di due Papi, e seguì l'uscita del film "Incontri ravvicinati del insomma, cercava nell'universo la 'sua fortezza", proprio come canta Eugenio Finardi in "Extraterreondate di avvistamenti, del 1954, di carattere storico e geopolitico: la prima volta le segnalazioni partironamita; la seconda fu figlia della terzo tipo", datato 1977. La gente, TESTI DI PIETRO BERRA 73 e '78, vengono addotte ragioni pice di un anno di sconvolgimenti, stre".



IN ITALIANO SU DUE CI CREDE Secondo gli ufologi oltre la metà degli italiani crede all'esitenza degli extraterrestri, una statistica partigiana, ma non lontana dal vero. Il nostro 'aese è spesso teatro di avvistamenti di «oggetti non identificati», ma per gli scienziati si ratta spesso di fenomeni celesti perfettamente spiegabili [FOTO: LAURA RONCHI]

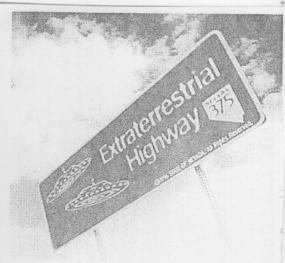

Hessdalen si verificano frequentemente fenomeni di carattere ufologico tali da attirare sul posto ricercatori di diverse parti del mondo finanziati da università: la sua straordinarietà sta nel fatto che gli oggetti volanti apparsi, la cui presenza viene filmata e registrata dalle apparecchiature, interagiscono con gli stessi operatori, rispondendo a segnali luminosi e quant'altro.

Lo stesso fenomeno è stato riscontrato in altre parti del mondo, in Italia in particolare a Cuasso al Monte, in provincia di Varese, dove sono state riprese a suo tempo immagini di oggetti luminosi del tutto simili a quelle fotografate a Hessdalen.

Se fosse possibile condensare in una sola dichiarazione le conclusioni del congresso di San Marino, organizzato da sempre dal sociologo fiorentino Roberto Pinotti, presidente del Centro ufologico nazionale, ci si potroliba, riforira nazionale, ci si potroliba, riforira nazionale.

trebbe riferire a quanto sostenuto dal professor Federico di Trocchio, storico della scien-

Avvistamenti

Seguirà il Festival di Sanremo?

«Dubito, visto che sarò alle prese con le registrazioni de "Il principiante", ma sono sicuro che avrà successo, Del resto Morandi ha azzeccato tutto, lo scorso anno, e Sanremo è il grande spettacolo televisivo italiano».

E da bambino che lavoro avrebbe voluto svolgere? «Sognavo di pilotare un ufo!». La maga

Titolare di un'agenzia privata Adriana Sossi sostiene di essere in contatto con alieni della galassia di Oron «Mi faceva la rassegna stampa» replica la Rizz

Prestigioso incontro col principale studioso europeo

# Serata con gli Ufo

Oltre a Pinotti, nuovi ospiti sul palco della Cittadini

CALOLZIO • Una serata di livello extraterrestre. Calolzio avrà l'onore, giovedì 26 aprile, di ospitare una conferenza senza precedenti nella nostra Provincia per il tema trattato e per il livello dei relatori. «Ufo: visi-tatori da altrove?» è il titolo dell'incontro-dibattito che avrà luogo nel salone della Caterina Cittadini, e che vede come organizzatori la Gazzetta di Lecco, TeleUnica e il Cun (Centro Ufologico Nazionale), l'organismo che da 35 anni si occupa, in Italia, dello studio degli avvistamenti.

Si tratta di un argomento coraggioso e affascinante, che la conferenza intende affrontare con l'unica ottica possibile: l'approccio scientifico, scevro da ogni pregiudizio e da ogni sensazionalismo. Requisiti che nessuno può garantire meglio di Roberto Pinotti, presidente del Centro Ufologico Naziona-le, sociologo, giornalista, scrittore e collaboratore del progetto Seti (la ricerca di segnali radio emessi da civiltà extraterrestri, avviata originariamente dalla Nasa e ora portata avanti con sovvenzioni private). Pinotti è il massimo esperto del



Roberto Pinotti

settore in Europa, ed è l'organizzatore del convegno mondiale di ufologia che si svolgerà a San Marino a metà marzo. Si può quindi comprendere il prestigio della serata che si svolgerà a Calolzio.

La novità di questi giorni è che Pinotti non sarà il solo relatore dell'incontro. Con lui, per approfondire aspetti diversi del problema, saliranno sul palco Alfredo Lissoni, responsabile del Cun Lombardia, Stefania Genovese, filosofa e autrice di una tesi sulla mitopoiesi ufologica (cioè sul come e perchè gli Ufo generano miti nell'immaginario popolare), nonchè Antonio Manzoni, presidente del Cun Lecco. Moderatore della serata sarà Loris Lazzati, giornalista della Gazzetta di Lecco.

L'incontro «Ufo: visitatori da altrove?» è a ingresso libero e chiude un ciclo di astronomia che partirà il 29 marzo e che comprenderà altre tre serate: la prima sul cielo primaverile, con osservazione degli astri con i telescopi del gruppo astrofili «Deep Space», la seconda sulla ricerca di vita nel Sistema solare (il 5 aprile, relatore Cesare Guaita, presidente del Gruppo astronomico Tradatese) e la terza sul quaran-tennale del volo di Yuri Gaga-rin (il 12 aprile, relatori Marco Zambianchi e Michael Boscolo del gruppo «Deep Space»). Questi incontri sono organizzati, oltre che da Gazzetta e TeleUnica, dalla Pro loco Calolzio. Per informazioni e adesioni si può contattare la nostra redazione (0341/255175 e chiedere di Loris Lazzati) o la sede della Pro loco (0341/630956).

/VERIVE N

### GIOVEDÌ

FILIPPO CECCARELLI

### **UNA MAGA PER IL CARROCCIO**

ome in un tutti i periodi di passaggio e quindi di grave incertezza sul futuro, tra le pieghe della cronaca fanno la loro comparsa maghi, fattucchiere, predizioni, scongiuri, cartomanti, spiritismi e dischi volanti. Sia Gheddafi che le ragazze dell'Olgettina hanno evocato il malocchio, nel secondo caso pare debellato da un rituale a base di sale officiato dal Apicella (ma sulserio!). «Chièl'importante uo mo politico di governo-cisichiedeva l'altro giorno sul settimanale lo spio - che tutti i venerdì si reca di nascosto a farsi togliere il malocchio dalla circense Moira Orfei?». Ma la storia più fantastica, e anche la più italiana, riguarda la maga che una assai discussa assessora leghista della giunta lombarda guidata da Formigoni avrebbe scelto come consulente. Tra colpi bassi inter-padani e dossier a luci rosse si scopre che la maga, pure in contatto con i marziani, non solo gestisce a Brescia un'agenzia di investigazioni private, ma l'ha pure intitolata al conte di Cagliostro, settecentesco avventuriero che fu artista, falsario, alchimista, truffatore, taumaturgo, impostore, rubacuori, depositario di pietra filosofale ed elisir di lunga vita, oltre che nemico di magistrati e giornalisti. Più attuale di così si muore.

5-5-11 rep

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2/3/01 CA 2 WITH DI CE CCO P PA

BONOLA

# Oggi un incontro ravvicinato coi dischi volanti

### ANTONIO DI GAETANO

«Cosa dobbiamo dire adesso ai passeggeri?». La domanda - alle 14.43 del 21 settembre scorso - sarebbe stata rivolta alla torre di controllo di Linate da un pilota alle prese con una sfera luminosa volante. La richiesta di istruzioni, date poi in lingua inglese, è stata captata da un automobilista di passaggio rimasto anonimo, ma è inutile cercare conferme da parte degli addetti all'aeroporto milanese che in altre occasioni hanno affermato che gli Ufo non esistono. Smentiti però dalla eronautica militare che annovera ben 15 casi inspiegabili di incontri ravvicina i in quota da parte di aerei con oggetti volanti non identificati. E proprio in merito ad avvistamenti di questo tipo, oggi all'Auditorium Bonola (via Quarenghi 21), dalle 9.30 alle 22.30 si svolgerà un congresso su ufologia, parapsicologia e medianità organizzato dall'associazione Dimensioni parallele. Tra gli episodi più clamorosi, quello del maresciallo pilota Giancarlo Cecconi, che il 18 giugno del 1979 scattò dal suo caccia un'ottantina di foto a un oggetto cilindrico parcheggiato nel cielo di Treviso. E proprio nel giugno scorso il ministero della Difesa ha autorizzato per la prima volta un ufficiale di grado elevato della stessa Aeronautica - il generale Aldo Olivero - a intervenire all'annuale congresso sugli Ufo organizzato a San Marino dal Centro ufologico nazionale. Tornando a Linate, l'asserzione dell'automobilista «intercettatore per caso» sarebbe convalidata dal fatto che la stessa sera due ragazzi di Mezzomerico (Novara) avrebbero notato una «palla bianca» sorvolare a bassa quota le case, manco fossimo a Lonate Pozzolo (Varese) dove gli aerei che fanno rotta su Malpensa viaggiano alle quote in cui i piccioni alloggiano: nei sottotetti. Più sconcertante l'episodio capitato a Walter ed Elisa, di 28 e 25 anni, alle 15,45 di sabato 11 novembre a Senago. Avrebbero osservato per circa tre minuti «un oggetto di forma discoidale color oro lucente» che pulsava a una cinquantina di metri sopra la loro testa per poi schizzare via con una «impressionante accelerazione da fermo». Secondo le statistiche del Cun milanese, in Lombardia si avrebbero l'80 per cento degli avvistamenti italiani.

18-11-00

LA FIERA DELLE ENERGIE ALTERNATIVE A PAGINA 13 INFORMAZIONE . ANNO VIII NUMERO 38 RCHI NEL GRANO ARECIBO PASSO

di noontri su van temi che spazano dalla saute all'ecologia e dalla musica alla finanza etca. Questo I calendario, sabato 18 maggio ore 16 «limerari enogastronomic» e «L'esperienza di

tro culturale W. Biagini presso la sua sede al civico 4 di via XX

gro, in programma per tutta la gomata del 23 giugno nella com-ce di villa Bottini (calle 9,30 alle 24) sarà concluso dalla confe-renza di Roberto Pinotti e Afredo Lissoni, autor del libro «Gli x-

Tambelini, via Martiri della Resistenza 8. Borgo a Mozzano 55023. tel. 0583/88336 (ora 19-21) e 335/5264232, tel./fax

Per informazioni rivolgersi al presidente dello

Shado Moreno

files del nazilascismo», su Ufo e aleni nei ventennio italiano.

Settembre : Si chiama «Festa della natura» ed è una due giorni conferenze organizzato a Rio Salicelo (Reggio Emilia) dal cen

**FESTA DELLA NATURA** forma per il secondo anno di seguito l'interessante ciclo di ciclo di conferenze. Rio Saliceto, 18 e 19 maggio 2002)

na di Nexus: tel.-lax 049/91 15516, e-mail nifo@nexustala.com sui due eventi, otre a richiesia o appuniamenti con la redazi L'appuntamento é fissato alle ore 18. Per uterior informazion Lupetta 12 (tel. 02/862259), per un incontro con i lottor

apountamento a Milano. Saremo present infatt con i nostro energie alternative, in programma al Parco Esposizioni di stand dat 27 at 30 glugno a SunWeek, l'atteso expo delle sara invece ospite della lloreria milanese Ziccardi, in via Novegro nei pressi di Linate. In maggio, venerdi 17, Nexus questanno sui risultati e sulle prospettive della ricerca spermen-tale in utologia. Focus particolare sul caso Sassalbo. Il conve-Il secondo anno consecutivo il convegno «Ottà di Lucca», mirato L'attivissmo centro ricerche ufologico Shado na organizzato per

anche nei prossimi due mesi. Su tutti, spicca un doppio

Domenica 19 maggio ore

LA RICERCA SPERIMENTALE IN UFOLOGIA convegno urologico foscano, Lucca 23 giugno 2002)

Bon «Dove va l'anima dopo la morte?», ore 16 «Consumare ore 18 presentazione di «Ri-abitare nel grande flusso» di Gary meno, consumare medio» e «Facciamo i punto sul biológico» 11 presentazione del libro di Cesare

trato in altre parti del mondo, in Italia in particolare a Cuasso al Monte, in provincia di Varese, dove sono state riprese a suo tempo immagini di oggetti luminosi del tutto simili a quelle

fotografate a Hessdalen.

Se fosse possibile condensare in una sola dichiarazione le conclusioni del congresso di San Marino, organizzato da sempre dal sociologo fiorentino Roberto Pinotti, presidente del Centro ufologico nazionale, ci si po-

trebbe riferire a quanto sostenuto dal professor Federico di Trocchio, storico della scienza all'Università di Lecce, che ha partecipato alla seconda parte del simposio sul tema «Ufo, informazione opinione pubblica». Il docente, dopo aver sottolineato la liceità dell'ufologia come studio, ha spiegato infatti che la scienza spesso snobba il problema in presenza di interferen-ze di militari e servizi segreti che, per ragioni loro, hanno la tendenza a occultare parte dei dati. Il che inquinerebbe il tutto e non consentirebbe di disporre pienamente degli elementi necessari, giustificando quindi in parte l'atteggiamento non positivo degli scienzia-

ti sulla questione. Senonché, come hanno fatto altre Nazioni, tra cui l'Inghilterra (a San Marino era presente un portavoce del Dipartimento della Difesa britan-

nico), anche l'Aeronautica militare italiana, intervenendo per la prima volta lo scorso anno a San Marino, ha confermato pubblicamente, attraverso una relazione dell'allora colonnello Aldo Olivero (oggi generale) che ben 215 rapporti di «incontri ravvicinati» in quota da parte di aerei con oggetti volanti sconosciuti non hanno trovato una spiegazione convenzionale sufficiente

«Se il fenomeno dovesse rappresentare un pericolo per la sicurezza nazionale - aveva dichiarato l'alto ufficiale al Giornale - sarebbe nostro dovere segnalarlo ai vertici istituzionali per le iniziative del caso». Tra gli episodi più clamorosi che hanno visto un pilota militare alle prese con un Ufo, quello del maresciallo Giancarlo Cecconi che il 18 giugno del 1979 scattò dal suo caccia un'ottantina di foto a un oggetto sigariforme fermo nel cielo di Treviso.

### Avvistamenti



Quest'anno sono già stati registrati tre avvistamenti. Il primo l'8 febbraio a Bologna: un operaio ha detto d'aver visto un'astronave a forma di uovo. Il secondo qualche giorno dopo a Campobasso. È stata



segnalata una luce abbagliante: al telescopio è apparsa come un grumo di punti luminosi pulsanti. Il terzo avvistamento è stato segnalato a Siena l'11 febbraio: una «palla» luminosa ha attraversato il cielo ed è stata vista da numerose persone.

Il nono simposio mondiale prosegue oggi al Palazzo d

# Ufologia, scienza da sco

Interventi di delegati provenienti da

SAN MARINO - La prima impressione una volta varcato l'uscio del Palazzo del Turismo di San Marino ed entrati nell'auditorium, è quella di sentir-si proiettati d'un colpo nella magica atmosfera del teatro Ariston: il palco è talmente ricoperto di fiori sgargianti da fare invidia perfino alla coreografia dell'ultima edizione sanremese, se non fosse che dietro alla "tavola rotonda" attorno alla quale sederanno gli esperti c'è un grande manifesto che ricorda a chi se lo fosse dimenticato (o a chi in seguito ad un intervento molto concitato fosse scivolato in una innocente pennichella svegliandosi un po' stranito) che ci troviamo al nono simposio mondiale sugli oggetti volanti non identificati. Quindi dimentichiamoci di vedere spuntare da qualche parte il caschetto biondo della Carrà perché qui a fare gli onori di casa è il sociologo Roberto Pinotti presidente del centro ufologico nazionale che ha promosso questi due giorni dal 17 al 18 maggio. La platea è ben più eterogenea di quella che fa da sfondo al San Remo nazionale: si va dal ragazzo rasta a chi invece i capelli se li è rasati di tutto punto, dal "secchione" che rimarrà sicuramente fino allo spegnimento delle luci, al fanatico alla ricerca di tutti i numeri mancanti delle riviste del cuore, infine alla

persona distinta che ammette con un po' di vergogna di aver saltato un simposio su nove (vergogna!). Ed è bello quando tutta questa gente ordinata sulle poltrone verdi durante i break si riversa nella hall in una fiumana sconfusionata alla ricerca del proprio mito da intervistare dopo che ne ha comprato tutti i libri, o a fare incetta di materiale informativo non importa se scritto in una lingua che non si è in grado di comprendere o al bar o al bagno o a procurarsi i numeri mancanti della rivista cult Ufo disponibile con tanto di videocassetta, o Mistery dalle copertine inquietanti o l'unico vero gadget disponibile: uno spillone "ufologico" troppo grande per attaccarselo alla camicia, troppo piccolo per agganciarla al tetto di casa, nel tentativo di segnalare "ai nostri amici" che noi crediamo alla loro presenza. I Pokemon, con i gadget, hanno insegnato che si può fare di meglio e soprattutto più soldi. Numerosi ed appassionati gli interventi di chi magari ha maturato questo amore guardandosi forse ET, Star Trek, i B-movies dell'Holliwood degli anni cinquanta che avevano cominciato a insinuare nel pubblico americano la presenza inquietante di esseri alieni. Ma se si è giunti al nono simposio mondiale con l'intervento di delegati di oltre quindici paesi, è perché è indu-

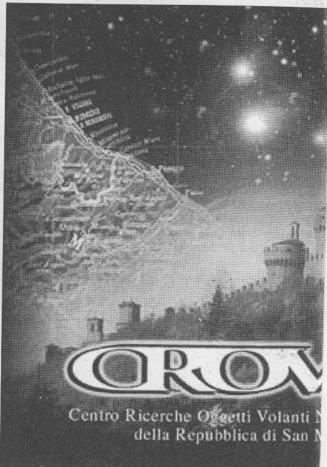

bitabile che negli ultimi anni l'ufologia ha riscosso molto interesse. Tuttavia è necessario, per abbattere i pregiudizi che minano questo settore, avere un approccio scientifico. Ciò che appare evidente in questa tavola rotonda è che se è vero che è esistita una "Guidonia" in Italia

negli anni trenta per elabora progetti di aerei supersonici corrispondenza di avvistamei di oggetti non identificati, se vero che secondo le testim nianze di Nick Pope portavo della RAF esistono, nella mol tudine degli "avvistamenti casi che possono definii

# stradadi

### GADGET DA UN ALTRO PIANETA

A Rache of gli e sa. F port un s. una che gico risto

A Rachel, il piccolo paese che costeggia la statale 375, gli extraterrestri sono di casa. Per vederli e magari... portarseli a casa basta fare un salto al «Little A'Le'Inn», una grande roulotte gialla che funge da centro ufologico ma anche da posto di ristoro. I proprietari, Joe e



Pat Travis, offrono a tutti i visitatori gadget «extraterrestri» di ogni genere e tante storie curiose.

e storie curiose.
Come quella dell'alieno che un
giorno entrò nel
bar a bere una
lattina di birra...



Servizio otografico di Piero Oliosi

# FISICI DEL CNR INNORVEGIA A CACCIA DI UFO

### ANTONIO DI GAETANO

da San Marino

I «dischi volanti» non sono ancora atterrati davanti a ragguardevole nugolo di scienziati riuniti per dare il benvenuto agli alieni e confermare all'umanità - che in questo caso ci cre-

derebbe a occhi chiusi che gli extraterrestri sono arrivati da un pezzo sulla Terra, non importa da quale pianeta, con quale mezzo e attraverso quale manipolazione dello spazio-tempo. Ma scienziati e studiosi di discipline diverse, per i quali il termine Ufo è ancora tabù, non disdegnano di ammettere che in altre regio-ni dell'universo possano

essersi sviluppate civiltà intelligenti e di promuovere ricerche di questo ti-

Tanto da partecipare, senza le resistenze che si verificavano fino a qualche anno addietro, a convegni organizzati dal Centro ufologico naziona-le, purché il tema non riguardi i fami-

### IL PROGETTO ITASEL

È l'uovo di Colombo e non poteva nascere che in Italia il nuovo metodo messo a punto per andare in cerca di vita extraterrestre. Si chiama Itasel (Italian search for extra-terrestrial life) e punta a individuare i pianeti nei quali c'è l'acqua e, con essa, possibili

forme di vita primitive, come microrganismi.



Per Cristiano Batalli Cosmovici, ideatore e dirigente dell'istituto di fisica dello spazio interplanetario del Cnr, «il metodo italiano permette una ricerca più mirata e realistica». I metodi di ricerca finora elaborati hanno permesso di scoprire in modo indiretto 40 pianeti extrasolari.

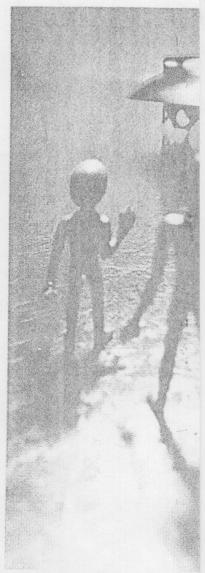

UN ITALIANO SU DUE CI CREDE Secondo gli ufo stenza degli extraterrestri, una statistica partis Paese è spesso teatro di avvistamenti di «oggi tratta spesso di fenomeni celesti perfettamen

«Halloween», «Smau» e «alluvione» guidano la graduatoria di AltaVista

### Quali sono le parole più ricercate

Nasce l'Osservatorio Internet Keyword di AltaVista Italia. Con questa iniziativa, www.AltaVista.it presenterà periodicamente una classifica delle parole più ricercate dagli italiani sul Web. Nel mondo vengono effettuate una media di circa 127 milioni di ricerche ogni giorno, un terzo delle quali utilizzando AltaVista. Il provider si trova quindi ad essere un osservatore privilegiato di tutto ciò che avvatore privilegiato di tutto ciò che avviene sulla Rete nel mondo.

«Secondo recenti stime, gli utenti italiani che utilizzano Internet sono circa 12 milioni, e il trend è in continua crescita», dice Davide Corcione, direttore marketing di AltaVista Ita-lia. «Ogni qualvolta un navigatore In-ternet si collega ad AltaVista ed effet-tua una ricerca, la parola chiave inse-rita viene archiviata pel parte dete rita viene archiviata nel nostro database. Quest'ultimo diventa una finestra aperta sui gusti e le tendenze. Il database, costantemente aggior-

nato, è organizzato secondo un numero variabile di macrotemi che, in funzione degli argomenti di maggiore attualità, consentiranno ad AltaVista di tracciare periodicamente un ritrat-

to degli italiani che navigano in Rete. La classifica del mese di ottobre ri La classifica del mese di ottobre riserva ad esempio delle sorprese sulle parole più cercate nell'area attualità: Halloween, segno forse della globalizzazione, svetta al primo posto. Grande successo hanno riscosso lo Smau (2º posto) e un tema di grande attualità quale l'alluvione (3º posto). Poi le sorprese: la parola Ufo si colloca infatti al 4º posto seguità da Babbo Natale, mentre la Barcolana, la suggestiva gara di vela triestina, conquista un significativo 7º posto superata solo dalle Olimpiadi (6º posto). E la salute? La paura di ammalarsi si colloca al secondo nella speciale graduatoria di categoria. Seguita da influenza, depressione, prostatite e gravidanza. (a.g.) sione, prostatite e gravidanza. (a.g.)

ıle prosegue oggi al Palazzo del Turismo

## ienza da scoprire ati provenienti da 15 Paesi

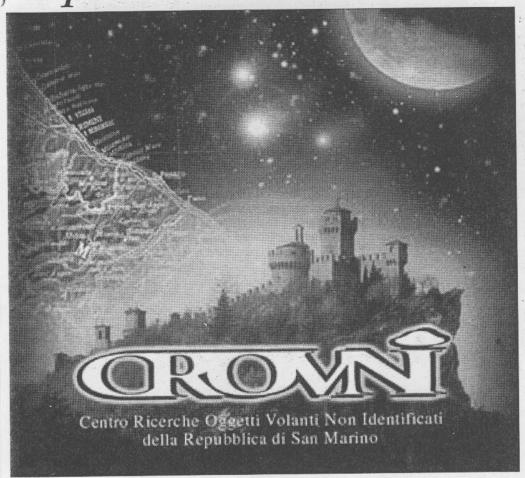

bitabile che negli ultimi anni l'ufologia ha riscosso molto interesse. Tuttavia è necessario, per abbattere i pregiudizi che minano questo settore, avere un approccio scientifico. Ciò che appare evidente in questa tavola rotonda è che se è vero che è esistita una "Guidonia" in Italia negli anni trenta per elaborare progetti di aerei supersonici in corrispondenza di avvistamenti di oggetti non identificati, se è vero che secondo le testimonianze di Nick Pope portavoce della RAF esistono, nella moltitudine degli "avvistamenti", casi che possono definirsi molto interessanti, nel senso che non si esclude la possibilità che si tratti di Ufo, con tutte le implicazioni che questo ha inevitabilmente avuto sull'opinione pubblica inglese, pronta a credere in seguito ai fatti di cronaca all'esistenza degli alieni con una percentuale superiore

### Il mondo del volontariato



al 50%. Di grande importanza l'intervento di Federico Di Trocchio, storico della scienza qui presente per asserire che per gli Ufo è avvenuto quello che è successo per le meteoriti quando nessuno credeva alla loro natura cosmica. Con un'unica differenza per gli Ufo: l'ingresso in campo dei servizi militari è fortemente condizionato gli scienziati limitandone la libertà creativa, quando invece è categorico per la scienza lavorare indipendentemente da qualsiasi forma di certezza. L'intervento dell'astrofisico Teodorani sui fenomeni luminosi in atmosfera ha ulteriormente sottolineato come sia necessario studiare ogni avvenimento con grande serietà, responsabilità e serenità, distinguendo tra gli eventi che sono spiegabili scientificamente e quelli su cui invece vale la pena interrogarsi. Alla fine di questa giornata appare più che mai evidente come occorra un punto di incontro tra la scienza più scettica, piena di pregiudizi che teme di coprirsi di ridicolo e tutti coloro che con serietà studiano non un problema, ma l'interrogativo di una presenza aliena. Usciamo dal palazzo del turismo e guardando in cielo speriamo chissà di vedere cadere un umanoide volante, má per questa sera a cadere è solo tanta pioggia.

Marina Casalboni

gerati «dischi volanti» ma la ricerca della vita nel cosmo.

Ed ecco allora che esponenti di pri-mo piano del Consiglio nazionale delle ricerche (Cristiano Batalli Cosmovici, Stelio Montebugnoli, Jader Monari) si sono ritrovati ieri a San Marino per discutere pubblicamente, assieme ad astronomi, astrofisici, fisici e filosofi, su «Intelligenze extraterrestri e frontiere della bioastronomia e del Seti» (Search for extra-terrestrial intelligence, ricerca di intelligenze extraterrestri). Il Cnr ha infatti da tempo messo a disposizione del Seti (a suo tempo varato dalla Nasa e poi condotto con finanziamenti privati, tra cui quelli provenienti dalla Microsoft di Bill Gates) gli impianti dell'Istituto di radioastronomia di Medicina (Bologna), dove recentementé è stato anche promosso il progetto tutto italiano Italsel teso non già a captare segnali intelligenti dallo spazio ma a individuare i pianeti che possono ospitare

Gli ufologi sono però ancora lontani dal vedere impegnato il Consiglio nazionale delle ricerche sul fronte del fenomeno dei «dischi volanti» (ci provò senza successo Giovanni Spadolini in qualità di ministro della Difesa), anche se alcuni suoi esponenti, come Cristiano Batalli Cosmovici, non si negano al confronto in trasmissioni televisive e non hanno temuto di venire confusi con gli ufologi l'estate scorsa quando hanno organizzato una spedizione in Norvegia, a Hessdalen, per studiare con apposite apparecchiature fenomeni ritenuti da più parti ufo-logici e che invece, per il Consiglio nazionale delle ricerche, sono da attribuirsi a cause fisiche di origine terrestre ancorché di natura sconosciuta. Per tale spedizione, il Cnr ha regi-

strato nella sua contabilità una spesa di cinque milioni di lire, ma il progetto di studio, che prevede una seconda missione nella prossima estate, verrà finanziato con fondi privati.

A sentire gli ufologi è da anni che a

nissimo. Ieri intorno alle 17.10 camminavo nei campi intorno a Certosa e ho sentito un botto, come un'esplosione. Ho guardato il cielo e ho visto con un alone giallo, compare nel cielo buio. Produce fumo e precipita a grande velocità. Il cacciatore si stropiccia gli occhi. Si aggiusta il berretto una palla luminosa, verde e gialla, che cadeva a velocità impressionante. E lasciava impressionante. E lasciava dietro di sè una scia di fumo bianco, come quello degli aerei. E' caduto all'orizzonte. sulla fronte e guarda meglio. «Guardi - spiega al telefono — non ero ubriaco. Stavo be-

Credo fosse, in linea d'aria, nella zona tra Gropello e Be-reguardo». Allucinazione, me-teorite, oggetti non identifica-ti? Il cacciatore, che gestisce un bar nella zona, era solo. Nessuno ha assistito alla sua visione. Ma poco dopo squilla

Una persona che si trovava nei campi alla periferia di Vil-lanterio - in tutt'altra zona, quindi - dice di essere stato superato da una sfera lumino-sa che si è allontanata, sopra la sua testa, a gran velocità. telefono dei vigili del fuoco.



appassionati simile a quello che sarebbe Un presunto Ufo avvistato apparso ieri da alcuni

Nessun altro, finora, avvebbe segnalato "presenze" nel cielo di Pavia. Neppure il "servizio sms", attivato da poco dall'Ansu, l'associazione ufologica che ha referenti anche in provincia di Pavia. E' stata creata una rete che permette agli associati di avvisarsi in femno vocile E sarebbe accaduto alle 18, cioè un'ora più tardi rispetto al primo presunto avvistamento. Scherzi di qualche burlone o strani fenomeni? municazioni erano disturbate
— spiega uno dei responsabili —. E questo capita quando
ci sono passaggi strani. Da tempo reale con i messaggi sul telefonino, «Ma ieri le co-

svizzera "Sentinel", con agganci anche pavesi «Potrebbe trattarsi di un meteorite — spiegano a Sentinel —. In questi giorni sta passando uno sciame». Poco dopo le 20.30 le agenzie battono la no-tizia che una palla di fuoco ha solcato anche il cielo di Modena ed è stata avvistata a ni in tutta la provincia». Feno-meni che l'associazione sta studiando da anni. Come del resto anche la fondazione quanto ci risulta è ripresa l'attività e sono aumentate nelle ultime settimane segnalazioSegnalazioni anche in Emilia ma per gli astrologi sono meteoriti

Avvistate due stere luminose

nei cieli di Certosa e Villanterio

ALL. TV SORRISI E CANZONI C. SO EUROPA 5/7 20122 MILANO MI n. 12 12-NOV- 0

SECONDO UN FAMOSO PROVERBIO, «TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA». E INVECE, LA STATALE 375 CHE ATTRAVERSA IL DESERTO DEL NEVADA, NEGLI USA, PORTA ADDIRITTURA VERSO LO SPAZIO INFINITO. ECCO PERCHÉ LA CHIAMANO «L'AUTOSTRADA DEGLI EXTRATERRESTRI».

destra, a perdita d'occhio, il deserto. A sinistra, ancora il deserto. Sopra, il cielo terso e cristallino del Nevada. E sotto, un nastro di asfalto lungo oltre 170 km. La chiamano «l'autostrada degli extraterrestri» ed è uno dei luoghi più curiosi e affascinanti degli Stati Uniti d'America. La sua fama ha cominciato a fiorire molti decenni or sono, insieme con la leggenda della più custodita e inaccessibile base militare della storia dell'esercito americano: la famigerata Area 51!

### **TOP SECRET**

Gli scettici sostengono che il velo di mistero che ha sempre avvolto l'installazione militare resa famosa da kolossal fantascientifici del calibro di «Independence Day» sia dovuto solo a un eccesso di prudenza: in questi bunker sotterranei a una trentina di km di distanza dalla statale 375, infatti, hanno preso vita gli aerei da guerra più stupefacenti che abbiano mai solcato i cieli del nostro pianeta, come il «caccia Invisibile» F-117A «Stealth». Ma gli ufologi di tutto il mondo la pensano molto diversamente: sono pronti a giurare che la base, in realtà, ospiti un'astronave aliena schiantatasi nel Nuovo Messico nel 1947 e i corpi dei suoi occupanti. E sostengono che tutta la zona nei pressi della statale 375 sia frequentatissima dai dischi volanti, tanto che gli avvistamenti non si conterebbero più.

### **UNA VACANZA «GALATTICA»**

Gli innumerevoli «incontri ravvicinati» veri o presunti che si sono svolti in questo angolo di mondo hanno trasformato la statale 375 in una meta turistica fra le più rinomate d'América. Ricercatori e curiosi di ogni nazione raggiungono la statale dalla vicina Las Vegas armati di stuoie, binocoli e macchine fotografiche nella speranza di riusci-

re a scorgere o a fissare su pellicola il passaggio dei dischi volanti. Molte compagnie di viaggi hanno inserito escursioni in questa landa aspra e inospitale fra i loro tour. E Rachel, il minuscolo centro abitato che costeggià l'«autostrada degli extraterrestri», si è autoproclamata «Capitale mondiale degli Ufo».

Ma anche il paesaggio che circonda la zona sta cominciando ad assumere un aspetto quasi... extraterrestre: ammirare, per credere, i cartelli stradali che fanno bella mostra di sé sul ciglio della strada.

Andrea Vogtino



WWW.ufamind.com
www.ufamind.com
del
Ecco il sito più «misterioso» del
Ecco il sito più «misterioso»
Web, con tante notizie su Ufo,
Web, con tante notizie su Ufo,
in enomeni paranormali, mostri
fenomeni paranormali, mostri
fenomeni paranormali, mostri
ne metta.



# PARLIAMO DEGLI 'UFO' CHI SONO? CHE COSA VOGLIONO?

Di M. A. Fino

Due domande che esigerebbero una risposta chiara e precisa ed alle quali si risponde invece in modo vago e pieno di incertezze. Chi sono?

Da parecchi anni le cronache dei nostri quotidiani denunciano l'avvistamento di dischi volanti; in questi ultimi tempi le denunce furono più frequenti e scientificamente dimostrate.

Intanto si deve precisare che il termine "UFO" non designa esseri extraterrestri, come molti ritengono. Esso rappresenta l'acrostico formato con le lettere delle parole usate nell'espressione americana Unidentified Flying Objects con la quale Kenneth Arnold, uomo d'affari trentaduenne, definì il 24 giugno 1947 la strana catena formata di nove oggetti a forma di dischi che si spostavano dal Nord al Sud e sorvolavano il Monte Rainier nello Stato di Washington degli Stati Uniti; tale avvistamento egli ebbe occasione di fare mentre volava sul suo aereo privato. L'espressione americana che diede origine con le lettere iniziali al termine «UFO» significa: oggetti volanti non identificati. In seguito questi dischi volanti costituirono oggetto di grande interes-

Lo psicologo americano Carl Gustav Jung e l'astronomo J. Allen Hynek non ammettono che siano divulgate in proposito affermazioni nelle quali si presentino quali fatti scientificamente provati, mentre essi ritengono possano ritenersi «aspetti del mondo naturale non ancora esplorato dalla scienza tanto da poterli definire».

Si fanno perciò soltanto delle ipotesi.

Dato e non concesso che questi dischi volanti "Ufo" siano oggetti reali, di dove possono venire? Da attività umane sul pianeta Terra? Da altri corpi celesti?

Ammettiamo - come ipotesi - che possano essere il frutto di attività umane, come aerei, astronavi.

Ammettiamo inoltre che siano legati ad interessi e fattori politici e possano essere stati prodotti quali eccezionali strumenti di spionaggio da un Paese che si sia proposto di raggiungere la superiorità politica in campo internazionale. Tutta la storia della scienza insegna che è impossibile mantenere, conservare, difendere indefinitamente un segreto o una eccezionale superiorità tecnologica; inizialmente il Paese produttore può ritenere possibile di averne il monopolio, ma, in seguito, deve prendere atto dell'effettuata concorrenza di altri paesi, parimente avanzati tecnologicamente. Quindi questa ipotesi cade.

Ammettiamo allora si tratti di oggetti di provenienza extraterrestre, ma legati a fatti naturali. Infatti il fisico americano Philip Morrison volendo esaminare dettagliatamente la validità scientifica degli «Ufo» ri-

porta i risultati ai quali era giunto il naturalista Jean Baptiste Biot, uno dei più stimati ed autorevoli naturalisti francesi, il quale, avendo raccolto vari frammenti di roccia - ne contò due o tre mila - provenienti da un bolide di fuoco visto esplodere in cielo con forti detonazioni ed avendone studiata la struttura ad occhio nudo ed alla lente di ingrandimento, asserì che tutti i frammenti erano simili tra loro, ma diversi dalle rocce della zona in cui furono ritrovati, in quanto contenevano tra l'altro, sostanze volatili che emanavano un caratteristico netto odore, mentre la superficie e la durezza di tali frammenti si modificano col tempo. Questo fatto testimonia a favore della provenienza sul pianeta Terra di oggetti extra terrestri. Tali sono anche i magneti, che si ritennero dovuti ad esplosioni stellari avvenute nel Cosmo, non si può sapere a quali distanze.

Un "Ufo,, in versione cinematografica

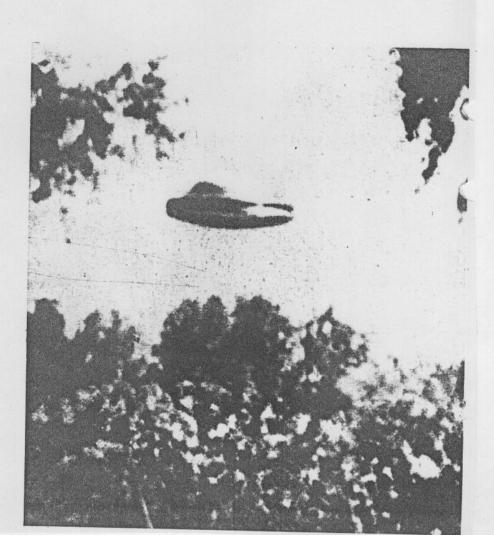

# Gli Ufo e gli alieni esistono davve-ro? «Sì, esistono. Io e mia moglie li abbiamo visti!» sostiene il bassanecima ai tralicci» zione per aerei, quelli installati in I due quindi continuarono il loro Arrivati a circa 2 Km. da Castel-

Il bassanese Enrico Cappellato

Iranco - continua Cappellato - ci

LUNEDÌ 6 MAGGIO 2002

### Vittori rientra dallo spazio e dice di credere a E.T.

Rientro perfetto: alle 5 e 52 in Italia, la navicella Soyuz con a bordo l'astronauta italiano Roberto Vittori è atterrata nella steppa vicino ad Arkalik in Kazakistan.

Insieme con Vittori, erano decollati il 25 aprile dal cosmodromo di Baikonur il comandante russo Yuri Gidzenko e il miliardario sudafricano Mark Shuttleworth, il secondo turista spaziale della storia. Dopo otto giorni sulla Stazione spa-

ziale internazionale (Iss), le loro condizioni sono ottime, ha riferito un portavoce del Centro di controllo dei voli di Mo-

Vittori, che ha detto che la cosa più bella è stata vedere dallo spazio il tramonto sull'Italia, è tornato sulla Terra con una nuova visione del cosmo: «Ho sempre creduto - ha detto l'astronauta - all'esistenza di altre forme di vita nell'Universo, la considero estremamente probabile». (Metro)

pellato il racconto della sua scon-certante esperienza. «Stavamo viaggiando lungo la strada che da ce - quando mia moglie vide, sulla nei ricordi della coppia, si è verifi-cato a metà ottobre del 1976, intornissima luce "fredda". Mi disse di sua destra, in lontananza, una strano alle ore 18. Ma sentiamo da Capse Enrico Cappellato, maresciallo biai la luce per un faro di segnalaguardare ma inizialmente scam-Vedelago porta a Castelfranco - diin pensione dell'Aeronautica. Il fatto, rimasto ben impresso china per osservare meglio lo strascesi immediatamente dalla maccircolari con in mezzo una sorta di anche, nel lato più corto, due oblò no velivolo e riuscii a distinguere re. 10, non spaventato ma curioso

"vetrata", anch'essa rettangolare». Le sorprese pero non erano fini

re quando, proprio dietro la "vetra-«Infatti immenso fu il mio stupo-

trovammo però a una distanza di soli 15 metri dalla luce e restammo sbalorditi dallo spettacolo che ci si presento davanti. Eravamo vicinava l'ambiente circostante» ma, inspiegabilmente, non illumiarrotondati. forma rettangolare con gli angoli trenta metri di altezza, avente una ni a un oggetto volante sospeso a Era tutto illuminato

sare che non emetteva alcun rumoper sei di larghezza, e voglio preci Le sue dimensioni? Sui dieci metri di lunghezza

spiegazioni in merito all'accaduto, il militare, che all'epoca ricopriva il grado di sergente, telefono ad un' due automobili si erano fermate Da quel momento spari dalla mia visuale. Nel frattempo - sottolinea schizzo via ad una velocità incredigetto volante non identificato mento, ma immediatamente l'oglo raggiungendo i 300 metri di alti-tudine. Contemporaneamente en-Cappellato - mi accorsi che altre F-104 italiani: stavano compiendo olle, sempre nel massimo silenzio rarono nel mio campo visivo due Ansioso e curioso di avere delle

mistero nel mistero,

purtroppo

liciali inerenti l'avvistamento, ma

te poco più di un metro avevano la testa a forma di pera rovesciata (macrocefali) e gli occhi molto grandi. Fu uno spettacolo davvero

"Trascorsi circa tre minuti il pre-sunto Ufo comincio ad alzarsi in vo-Per quanto tempo pote vederli?

raccontata da una persona credibi-le, che ha potuto parlare solo quan-do non è più stata costretta al si-lenzio dal segreto militare. dal presidente del Gruppo Ufologi-co del Veneto, Silvano Ferronato. esperienza dei coniugi Cappella-to, la cui storia ci è stata segnalata La vicenda, per quanto strana, tutto il materiale era sparito nel Qui si conclude la straordinaria

sco però non divulgare il nome dell installazione").

obiamo scorto due alier

decisi di andare a vedere i tracciati ca. Nei giorni seguenti allora allora era stata proprio la base militare a quota fino a trecento metri e che nua - venni a sapere che l'Ufo era stato intercettato dai radar solo radar e tutte le documentazioni ul inviare i due velivoli dell'Aeronautinella fase in cui stava salendo "Da questa telefonata - conti

28-11-00

Davide More



settembre, Arona, la roccia (continua da pag. 38)

immersa nel lago, liana, quella di Cuasso al Monto precedente. Stesso luogo dell'appuntamenl'albergo ristorante La Rocca. Anche la prima Base Ufo itasorta meno di un mese antistante

saremmo svignata alla chetitro luogo di incontro. mediatamente con lui un al-tro luogo di incontro. Ce la stato possibile. nalmente saremmo riusciti a chella, eludendo la folla, e fimare Athos" per fissare imchiesto alla Saccani di "chiami extraterrestri. Ma non è parlare con questi Ce

on gruppo di persone si accorge del movimento e si accorle atterno alla medium. vo.

pizzeria.

Ci viene un sospet-

all' ingresso di un ristorante

si trova proprio davanti

esigentissi-

il racconto di un testimone. Igor fanno le bizze, ci sono altri "marziani" sempre pronti a dare una mano ai Milano. Se Athos, Argon e Molino ha "terrestri". Roberto illustrato

il giovane salvato da un assalto di pigmei cannibali Milano. Piero Semino,

B

« Erano le cinque del pome-riggio », continua Piero Semino « un'ora e sarebbe stato ricato insieme all'autista nel nuavo ad essere calmo. Barprima di aspettavano sempre il Seppi dall'autista che i pigmei hanno la medesima durata. toriale, il giorno e la notte buio. Infatti, nell'Africa equa-"attaccare". Contibuio

il presidente Carter. E a qualcuno hanno anche salvato la sprecano: li ha visti perfino le lavora lo ha spedito in Afri estate la ditta presso la quaè tornato a Genova ma questa a Los Angeles ha fatto il discni ma ha viaggiato dappertutnova. Ha solo ventiquattro anno da Sant'Olcese, vicino Ge vita. E' il caso di Piero Semialcune partite di manioca. ca, nel Gabon, ad acquistare jockey per parecchi mesi. Poi nadito, ma anche l'America: to. L'Europa la conosce a me-

proprio mai stato. Alloggiava sa, ma nel Gabon non era no, immergendosi nella bruss nel campo base di una grossa ti i giorni partiva con la jeep, l'autista negro, verso l'interimpresa multinazionale e tut-Anche in Africa era di ca-

traversano foreste d'alberi di uno strano incidente. venti-trenta metri, dizioni lungo le piste che at-Durante una delle sue speaccadde

un tratto vedemmo, pochi mezione », racconta Semino. «Di meglio quella strana vegetare la jeep: volevo osservare remmo mai riusciti a rimuoche metro quadrato e non sachi ci serravano entro qualmassiccio tronco e poco dotri avanti a noi, crollare un una quindicina di indigeni. che si nascondessero in gran ra presenti i pigmei canniba-li. L'autista non aveva dubbi quelle parti infatti sono ancoverli da soli. L'autista negro po un altro dietro do vidi spuntare dagli alberi tivo una strana calma che non numero nella foresta. Io sen-Eravamo bloccati: i due tronmi abbandonò neppure quan-« Dissi all'autista di fermaguardava smarrito: jeep.

Il caso. Boom di iscritti all'associazione Nonsoloterra c

# Tutti pazzi per gli e L'ufologo: «Per spiegare i mister

Dalle origini delle piramidi a quelle dei nuraghi: alcuni studiosi sardi cercano di rimettere in discussione le teorie sulla loro costruzione

Parlare di Ufo attraverso il racconto incontri ravvicinati, di misteriosi avvistamenti, di rapimenti o, come le chiamano gli ufologi, "adduzioni", oggi è out. Gli esperti di quella che nel terzo millennio è stata ridefinita la scienza dell'inverso, cioè lo studio dell'ignoto, preferiscono partire da basi storiche e suggerire una interpretazione differente di fatti archiviati come certezze e che certezze, secondo gli ufologi, non sono.

E così risalire all'origine delle piramidi di Giza, dei monoliti di Pasqua, delle pietre astronomiche di Stonehenge, dei disegni di Natzca, dei templi di Luxor e Tiahuanaco in Bolivia per molti diventa una passione. Irresistibile. E perché, visto che siamo in Sardegna, non mettere in discussione anche l'origine della testimonianza più chiara delle no-stre origini: i nuraghi? Anch'essi, come le piramidi, so-no stati costruiti sfidando i principi della statica e della meccanica. Da chi? La domanda, suggestiva, ha cala-mitato l'attenzione di centinaia di cagliaritani che, forse grazie a questo nuovo approccio meno fantascientifico, si sono appassionati al-l'ufologia, anzi alla nuova ufologia. Il riscontro è nel numero di iscritti all'associazione Nonsoloterra, l'unica che in provincia si occupa dell'argomento: 30 nel '96, l'anno della fondazione, dieci volte di più oggi, più un migliaio di simpatizzanti. Stefano Salvatici, fondato-

re e presidente dell'associazione, conosce bene, perché li ha studiati, gli argomenti che hanno contribuito a rendere affascinante la mitolo-gia ufologica: dal caso Roswell, la cittadina dove cadde una presunta nave spaziale dentro la quale vennero trovati quattro cadaveri di presunti alieni, ai continui contatti con gli extraterrestri dell'agricoltore Eduard Billy Meier. E sa interpretare anche i *crop circles*, i misteriosi cerchi sul grano comparsi in una notte, in un campo di Villaspeciosa. Ma siccome, ritiene che «in ogni angolo della nostra terra c'è un segnale della presenza di ci-viltà presunte extraterrestri», si è convinto del fatto che «l'ufologia oggi si deve studiare attraverso la storia». «Per questo», sostiene, «invito i curiosi a verificare ciò che dico. In qualunque angolo l'uomo posi il suo sguardo c'è qualcosa che ri-corda il suo passato. Ci vo-gliono solo occhi capaci di guardare ed un cervello recettivo capace di immaginare e porsi dubbi», sottolinea

Sull'origine degli 8000 nuraghi sardi, espressione della più compiuta civiltà del Mediterraneo occidentale, il presidente di Nonsoloterra ha un'idea precisa che si insinua tra le tante interpretazioni storiografiche suggestive emerse nei secoli sulle modalità progettuali ed esecutive. «C'era un progetto di base di alta ingegneria, dettagli architettonici che non hanno mai trovato adeguate

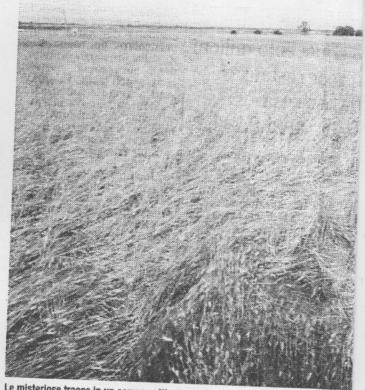

Le misteriose tracce in un campo coltivato non lontano da Villaspeciosa: c'è chi è

risposte nella scienza. Per costruire il nuraghe di Barumini», dice, «si sono sfidate le leggi della statica e della meccanica. Parlo, naturalmente, della struttura originaria a pianta quadrangolare con le quattro torri perimetrali orientate in direzione dei quattro punti cardinali. È un mistero assimilabile a quello delle piramidi dove, secondo alcuni, gli "annunaki" avevano costruito alcuni centri spaziali».

to alcuni centri spaziali».

Certezze assolute? «No, ma dubbi si», precisa Salvatici. E allora, suggestione per suggestione, perché non ricordare proprio le teorie sulle piramidi, costruite, secondo gli ufologi, da esseri soprannaturali. Affascina la certezza che quelle della piana di Giza seguano il perimetro della costellazione di

Orione, il fatto che misurando la metà dell'altezza della piramide di Cheope per la circonferenza si ottiene la durata dell'anno, che le pareti hanno la stessa identica curvatura della terra. Poi c'è il mito di Atlantide che da Platone in poi ha sedotto generazioni di studiosi. «I superstiti di quella città, secondo alcunì, finirono proprio in Egitto e in sud America e gli Incas e i Maya furono i discendenti di quella misteriosa città che si dice sia sepolta sotto il ghiaccio dell'Antartide», afferma Salvatici. E nei libri, non solo quelli di storia, c'è quanto basta per approfondire. Del resto, è polemica di questi giorni, meglio non dare per scontato cio che sostengono gli storici ufficiali.

Fabio Manca

Inc R

Rapi strui di pe abite racc pimeuna e sco dici sotto viag ce e chi e hanr ta ol tanti feren certo rifico diere

che si occupa di alieni e civiltà antiche

## extraterrestri i rileggiamo la storia»

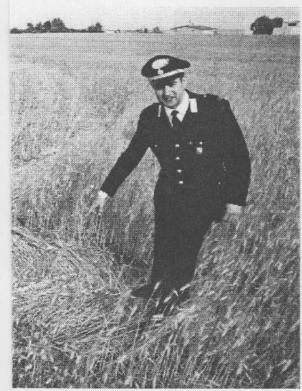

convinto che vi abbiano sostato extraterrestri. [US

## quietanti casi di "abdution" apiti? Sì, dagli Ufo

ti dagli uomini. E dagli alieni. Chi negli anni ha coto la granitica certezza che i responsabili dei sequestri
rsona siano solo gli uomini (quelli in carne ed ossa) in
di velluto e gambali chieda agli ufologi, che ogni anno
olgono decine di esperienze di "abdution". Trattasi di ranti ad opera di extraterrestri. Le vittime si svegliano
mattina (o si ritrovano misteriosamente in campagna)
prono strani segni sul corpo. E siccome né loro né i meni quali si rivolgono sanno spiegarne l'origine, vengono
posti alla cosiddetta "ipnosi regressiva". E raccontano
qi attraverso lo spazio e il tempo, ambienti pieni di luincontri con i "grigi", strani esseri con la testa e gli ocnormi. Che, in una lingua evolutissima, spiegano che li
to prelevati perché portino la testimonianza di una vitre la terra. «Non pensavo che in Sardegna ci fossero
rapimenti», ha rivelato l'ufologo Stefano Salvatici, ridosi naturalmente a quelli anomali. Fantasie? «Forse,
che nel mondo ci sono stati numerosi episodi che, vetti, si sono rivelati reali. Quanto a quelli sardi li stumo e, se sarà il caso, faremo l'ipnosi regressiva». (f.ma)

### Villaspeciosa e i suoi cerchi misteriosi in campagna

L'ultimo presunto avvista-mento di ufo in Sardegna risale all'ultima domenica di aprile di quest'anno. Un agricoltore di Villaspeciosa nota strani disegni nel cam-po di grano di un suo vicino. Le spighe sono piegate ver-so il basso, con la stessa inclinazione che si riscontra in altri crop circles, le chiavi della vita in egizio trovati in varie parti del mondo e attribuite a esseri extraterrestri. Viste dall'alto le figure - il cui diametro è di trenta metri - ricordano immagini stilizzate di un insetto sferoidale e di una chiave. Il proprietario del campo informa la base Nato di Decimomannu e fa una demuncia ai carabinieri. L'uomo che per primo ha notamo che per primo ha nota-to gli strani disegni ricorda che la notte precedente ha sentito i cani abbaiare ed ha visto dalla finestra uno strano oggetto luminoso. Un al-tro testimone che nella not-te percorreva la strada De-cimoputzu-Villaspeciosa ha detto di aver visto un globo brillante e silenzioso che si dirigeva verso nord-ovest e che all'improvviso è scomparso verso l'alto ad altissima velocità. I casi più noti di presunti incontri ravvicinati del terzo tipo in Sardegna sono stati resi noti alcuni anni fa da padre Giuseppe Madau, un missiona-rio che raccontò che nel '48, ad Oristano, nell'orto del convento dove faceva il noviziato vide planare un astronave dalla quale spuntarono due alieni.

FMa.

# ) L CASO, Un maresciallo dell'Aeronautica, une volta in pensione, racconte lo strano avvistamento

# «Nell'Ufo sospeso in aria io e mia moglie abbiamo scorto due alieni»



se Enrico Cappellato, maresciallo Gli Ufo e gli alieni esistono davve-ro? «Si, esistono. Io e mia moglie li abbiamo visti!» sostiene il bassane-

sua destra, in lontananza, una stra-nissima luce "fredda". Mi disse di zione per aerei, quelli installati in cima ai tralicci» biai la luce per un faro di segnalaguardare ma inizialmente scamce - quando mia moglie vide, sulla certante esperienza «Stavamo Vedelago porta a Castelfranco - diviaggiando lungo la strada che da pellato il racconto della sua sconno alle ore 18. Ma sentiamo da Capnei ricordi della coppia, si è verifi-cato a metà ottobre del 1976, intor-

I due quindi continuarono il loro

Iranco - continua Cappellato - ci Arrivati a circa 2 Km. da Castel-

Il bassanese Enrico Cappellato

in pensione dell'Aeronautica. Il fatto, rimasto ben impresso

re. Io, non spaventato ma curioso, scesi immediatamente dalla maccircolari con in mezzo una sorta di anche, nel lato più corto, due oblo no velivolo e riuscii a distinguere china per osservare meglio lo stra-"vetrata", anch'essa rettangolare» sare che non emetteva alcun rumoper sei di larghezza, e voglio preci-Le sorprese pero non erano nm-"Sui dieci metri di lunghezza

ta", scorsi due figure umanoidi. Alre quando, proprio dietro la "vetra-«Infatti immenso fu il mio stupo-

forma rettangolare con gli angoli arrotondati. Era tutto illuminato trovammo però a una distanza di soli 15 metri dalla luce e restammo nava l'ambiente circostante». ma, inspiegabilmente, non illumini a un oggetto volante sospeso a si presento davanti. Eravamo vicisbalorditi dallo spettacolo che ci trenta metri di altezza, avente una

visuale. Nel frattempo - sottolinea Cappellato - mi accorsi che altre due automobili si erano fermate ad osservare la scena» una chiara manovra di avvicina-mento, ma immediatamente l'og-getto volante non identificato Da quel momento spari dalla mia bile, sempre nel massimo silenzio. schizzo via ad una velocita increditrarono nel mio campo visivo due F-104 italiani: stavano compiendo lo raggiungendo i 300 metri di alti-tudine. Contemporaneamente ensunto Ufo comincio ad alzarsi in vo-"Trascorsi circa tre minuti il pre-Per quanto tempo potè vederli?

nulla...»

spiegazioni in merito all'accaduto, il militare, che all'epoca ricopriva il grado di sergente, telefono ad un' importante base radar ("preferi-Ansioso e curioso di avere delle

te poco più di un metro avevano la testa a forma di pera rovesciata (macrocefali) e gli occhi molto grandi. Fu uno spettacolo davvero straordinario».

ficiali inerenti l'avvistamento, ma, mistero nel mistero, purtroppo tutto il materiale era sparito nel inviare i due velivoli dell'Aeronautica. Nei giorni seguenti allora allora decisi di andare a vedere i tracciati radar e tutte le documentazioni ufera stata proprio la base militare a nua - venni a sapere che l'Ufo era stato intercettato dai radar solo quota fino a trecento metri e che nella fase in cui stava salendo in sco pero non divulgare il nome dell installazione"). "Da questa telefonata - conti-

esperienza dei coniugi Cappella-to, la cui storia ci è stata segnalata dai presidente del Gruppo Ufologi-co del Veneto, Silvano Ferronato. La vicenda, per quanto strana, è le, che ha potuto parlare solo quan-do non è più stata costretta al si-La vicenda, per quanto strana, è raccontata da una persona credibilenzio dal segreto militare Qui si conclude la straordinaria

Davide Moro



# di LUCIANA SAIBENE

lina Saccani, la medium degli il nostro occhio non vede lo sto nulla nelle ore successive mo nulla, e non abbiamo vimi trance. Ma noi non vediarestri, parlando in stato di seappuntamenti con gli extratervedrà l'obiettivo », dice Ercolo, di fotografare: quello che no dicendo di guardare il cie-Arona (Novara), settembre di noi, li avete visti? Sono tre e mi stani sono, sono sopra

ce Ercolina Saccani, non si chiedere un incontro tramite stati loro, gli extraterrestri, a sembra, chiesto dagli uomini Arona, il primo nella storia troppa folla presente. erano rispettate le condizioni: to. Qualche tempo fa erano ai marziani, la medium, fallito perché, di-Il secondo appuntamento di è andato a vuo-

marziani (sostiene infatti che appuntamento. piatti in cucina se si indispetle spostano gli abiti nel guardaroba e le fanno volare tiscono) ha chiesto un altro Allora lei, che vive con i

parla per bocca di Athos, Ar-Saccani e gli extraterrestri avgon o Igor, o di tutti e tre, a seconda dell'intensità e delvengono durante sedute me-dianiche: lei cade in trance e volentieri il rendez-vous: 8 Loro, i marziani, hanno fissato l'importanza del messaggio. Questi contatti tra Ercolina

(continua a pag. 40)

è elettrizzata. Ma i "marziani" non si sono visti. 22 dell'otto settembre scorso. L'afflusso dei curiosi ha bloccato il traffico sulla strada che « C'era troppa gente », ha detto la medium. costeggia il lago Maggiore, l'atmosfera



in alto, le tre fasi: Ercolina crolla di Arona, cade in "trance". A sinistra e fissato con gli extraterrestri l'appuntamento Arona (Novara). La medium Ercolina Saccani, che aveva alcune persone comunica i messaggi degli

extraterrestri e, infine, il risveglio dalla "trance". come svenuta con il busto sul tavolo; sorretta da

tre "marziani" che non rispettano gli appuntamenti

Il secondo "rendez-vous" di Arona è andato a vuoto: Athos, Argon e Igor fanno le bizze • La medium che vive con gli extraterrestri è caduta in "trance" • « Stiamo capovolgendo il mondo », ha detto • La testimonianza di un ragazzo genovese cui gli extraterrestri avrebbero salvato la vita



# di LUCIANA SAIBENE

Arona (Novara), settembre i sono, sono sopra di noi, li avete visti?
Sono tre e mi stanno dicendo di guardare il cielo, di fotografare: quello che il nostro occhio non vede lo



Arona (Novara). La folla si accalca nel luogo dell'appuntamento con gli extraterrestri. Sono le 22 dell'otto settembre scorso. L'affiusso dei curiosi ha bioccato il traffico sulla strada che costeggia il lago Maggiore, l'atmosfera è elettrizzata. Ma i "marziani" non si sono visti. « C'era troppa gente », ha detto la medium.

Una segnalazione nell'ottobre del '73 fece scattare una denuncia per violazione dello spazio aereo nazionale

## Gli Ufo tornano a Martina França

Una sfera arancione in cielo, ma qualcuno ricorda uno scherzo di qualche anno fa

MARTINA FRANCA -Dicono che fosse una sfera arancione. Grande, luminosa. Dicono che fosse fissa nel cielo della Valle d'Itria, a intervalli irregolari, tra le 23 e la mezzanotte di giovedì. Chissà cosa dicono invece i tabulati radar del Coa Com, il comando alternato dell'Aeronautica Militare che ha sostituito il Terzo Roc, il più importante centro di ricezione del sistema di difesa Nato integrato tra la Turchia e la Norvegia ai tempi della guerra fredda. Molti i testimoni tra i villeggianti in campagna. Peccato che l'Fbi non abbia giurisdizione per aprire un x-file e inviare gli agenti Scully e Moulder. Martina Franca nor. è nuova agli Ufo. Ed è rimasto celebre lo scherzo del 10 ottobre 1973, inizialmente preso sul serio da militari, forze dell'ordine e pretore. Quest'ultimo, Franco De Giorgio, poi consigliere comunale e stimato avvocato, fece pariare la stampa nazionale per aver aperto un procedimento contro ignoti per ingresso abusivo nel territorio nazionale. Al periodico «Cronaca vera» che gli chiedeva se credesse ai marziani senza passaporto, il pretore replicò: «Personalmente non ci credo,

ma come magistrato mi trovo nelle condizioni di dover prendere in considerazione l'eventualità». In realtà la necessità di capire scaturiva anche dallo stato di allerta che coinvolgevail Terzo Roca causa della guerra del Kippur tra Egitto e Israele, iniziata quattro giorni prima. Alla notizia della venuta dei marziani, si cercò di capire se potesse trattarsi d'un episodio di spionaggio. Come nacque lo scherzo? Grazie alla fantasia di alcuni adolescenti appassionati di esplorazioni spaziali. Uno di loro, Silvio

In basso II

titolo di

«Cronaca

vera» che

denuncia

avvocato

Glorglo,

Franco De

all'enoca del

fattl pretore.

Nella foto In

alto II ceniro

di Martina

Franca

dell'

riportava la

notizia della

Laddomada, raccontò lo scherzo nel '95 nel periodico Cronache martinesi del quale era editore: «Tutto era partito dalla denuncia alla polizia d'un certo Gianni Lonoce, che affermò d'aver assistito, insieme ad alcuni amici, all'auterraggio di un Ufo.

Marziani in Puglia. I precedenti

. GALATINA 1996, dicembre ore 3 di notte. Un militare nota

· GAREANO 1997, gennaio. Avvistata una luce

- MODUGNO 1997, maggio. Avvistata

· MANFREDONIA 1997, settembre ore 17.35. Un oggetto luminoso è stato

Luglio 1996. Osservato per 15 minuti un nggetto romboidale.

un Ufo sigariforme sopra la base militare.

verde.

una luce bianco verde.

fotografato due volte.

Dall'oggetto era poi disceso un essere alto circa due metri che indossava uno scafandro e che si muoveva meccanicamente, come un robot. Dalla parte superiore dello scafandro promanava una luce multicolore intermittente. Dåi movimenti scaturiva uno strano rumore simile ad una radio non sintonizzata. Il marziano s'era avvicinato ad un pino staccando un pezzo di corteccia. Uno dei ragazzi, Mino Brigida. gli aveva scagliato contro prima un sasso, poi un altro, senza colpirlo. Spaventati, i ragazzi crano infine fuggiti. Nell'alzare lo sguardo, avevano visto una palla luminosa sollevarsi da terra». Il fenomeno Tifo viene seguito con serietà scientifica. E nell'aprile '74 fu il Giornale dei misteri, dopo che già il Gruppo Ricerche Ufologiche Pugliese aveva riscontrato una serie d'incon-gruità, a rivelare la dinamica dello scherzo. I primi a spaventarsi furono proprio gli autori, che avevano voluto scherzare con Lonoce ma che non si aspettavano la denuncia alla Polizia. E l'Ufo in Valle d'Itria? Per il momento rimane, appunto, un mistero.

Pietro Andrea Annicelli



PER INGRESSO ABUSIVO NEL TERRITORIO NAZIONALE



LUNEDÌ 6 MAGGIO 2002

### Vittori rientra dallo spazio e dice di credere a E.T.

Rientro perfetto: alie 5 e 52 in Italia, la navicella Soyuz con a bordo l'astronauta italiano Roberto Vittori è atterrata nella steppa vicino ad Arkalik, in Kazakistan.

Insieme con Vittori, erano decollati il 25 aprile dal cosmodromo di Baikonur il comandante russo Yuri Gidzenko e il miliardario sudafricano Mark Shuttleworth, il secondo turista spaziale della storia. Dopo di otto giorni sulla Stazione spa-

ziale internazionale (Iss), le loro condizioni sono ottime, ha riferito un portavoce del Centro di controllo dei voli di Mo-

Vittori, che ha detto che la cosa più bella è stata vedere dallo spazio il tramonto sull'Italia, è tornato sulla Terra con una nuova visione del cosmo: «Ho sempre creduto - ha detto l'astronauta - all'esistenza di altre forme di vita nell'Universo, la considero estremamente probabile». (Metro)

(continua da pag. 38)

settembre, Arona, la roccia immersa nel lago, antistante l'albergo ristorante La Rocca. Stesso luogo dell'appuntamento precedente.

Anche la prima Base Ufo italiana, quella di Cuasso al Monte, sorta meno di un mese fa, si trova proprio davanti all'ingresso di un ristorante pizzeria. Ci viene un sospetto: che albergatori e ristoratori in genere siano i veri mecenati degli extraterrestri, a meno che, invece, non siano i marziani ad essere attirati dalle nostre tavole imbandite

Comunque, gran folla ad Arona, la sera dell'8 settembre, davanti all'albergo ristorante: giovani, vecchi e bambini.

Guardando giù, verso la rocpizio sul lago) alcuni gridava-"Attento al gradino, c'è sotto il marziano" e "Spegni che, compresissimi del nostro ferra e il cielo, raggiungevamo protegge la strada dal precila pila se no scappano", a noi C'erano i fanatici: tesissimi, do ricettivo. E c'erano anche proprio sotto il parapetto che voce sommessa e lo sguarscettici, segretamente incuriositi, che scrutavano la voldell' appuntamento le posizioni strategiche. cia

Anche dopo che siamo venuti a sapere, sempre tramite la medium, che non "sarebbero scesi più in basso" perché vi era troppa gente, molti sono rimasti lì a guardare, vociando con il naso per aria.

chiesto alla Saccani di "chiamare Athos" per fissare immediatamente con lui un altro luogo di incontro. Ce la saremmo svignata alla chetichella, eludendo la folla, e finalmente saremmo riusciti a parlare con questi esigentissi: mi extraterrestri. Ma non è stato possibile.

Un gruppo di persone si acsto sopra un tavolino, a peso corge del movimento e si accalca attorno alla medium: vogliono sapere che cosa sta succedendo. Quasi a forza Ercolina, semi-imbambolata, viene dopo la medium crolla col buassistente la sorregge. « E' caduta 'albergo. Obbediente alla volontà dei più, qualche secondo in trance », sussurra. « Fate sitrasportata sulla terrazza del-Una premurosa lenzio ». morto.

Ercolina, con voce flebile da moribonda, ma sempre la sua, comincia a parlare, « L'astronave... sono sull' astronave. Athos, Argon, Igor. Siamo sopra di voi, siamo con voi... Fotografare... il cielo. Vogliamo auttarvi, nel vostro lago succedono cose terribili... La pace sia con voi...».

Ercolina sembra fare molta fatica, si interrompe spesso, gli occhi chiusi, la faccia sofferente. L'assistente le è sempre accanto, la sorregge.

Riprende: « Vi do un altro appuntamento ». Tutti intorno tendiamo l'orecchio, ma c'è una lunga pausa di silenzio. Poi di nuovo: « Vi diremo cose che sconvolgeranno il mondo... Il vostro governo crolla. State capovolgendo la terra... La pace sia con voi ».

ate capovolgendo la terra... Al cinque la pace sia con voi ». glia. Cosentini Ercolina sembra stanchissi un altro scor

Noi siamo risaliti all'albergo abbandonando il luogo delappuntamento e qualcuno ha

Milano. Se Igor fauno altri "marzil pronti a dar "terrestri".

Molino ha il racconto di giovane sa assalto di pi nel Gabon. Si l'apparizione luminoso abli indigeni ar scorpacciata.

ma. Antonio Cosentino, fondatore della Base Ufo di Cuasso, ufologo e organizzatore di questi appuntamenti con gli extraterrestri, interviene bruscamente ad intervompere l'incanto. « Ora la sveglio, la devo svegliare», dice preoccupacta ma decisa si rivolge a Ercolina come ad uno dei martizani: « Athos, Athos, mi sentiti? Ti chiedo, per favore, puoi inspegiare Ercolina? » seregiare Ercolina? »

« Siamo sopra di voi, foto grafare, fotografare. Succedono cose terribili. La pace sia con voi. Vogliamo aiutarvi », continua la medium. favore, fa che Ercolina si svegil e stia

\* Athos, Athos, per favore, fa che Ercolina si svegli e stia bene », insiste Cosentino. 

\* Sì, ora si sveglierà. La pace sia con voi ».

ce sia con voi ».

« Ora Ercolina ti sveglierai e starai molto bene, molto bene. Conterò fino a cinque poi ni sveglierai e starai bene », pronuncia Cosentino.

Al cinque la medium si sve-

pronuncia Cosentino.

Al cinque la medium si sve- munitiglia. Cosentino, l'assistente e tole di un altro sconosciuto la sot. All'e.

Milano. Se Athos, Argon e Igor fanno le bizze, ci sono altri "marziani" sempre pronti a dare una mano al "terrestri". Roberto Molino ha illustrato il racconto di un testimone.

Milano. Piero Semino, il giovane salvato da un assalto di pigmei cannibali nel Gabon. Sembra che l'apparizione di un oggetto luminoso abbia indotto gli indigeni a rinunciare alla

traggono alla folla che incombe. Tre minuti dopo sono spariti: ripartiti in auto per Mi-

lano.

E' finito: l'appuntamento è andato a vuoto e la medium è scomparsa, ma tutti restano a fissare il cielo.

Ma non c'è da preoccuparsi: se questi tre marziani ci fanno i dispetti, ce ne sono

Ma non c'è da preoccuparsi: se questi tre marziani ci
fanno i dispetti, ce ne sono
tanti altri pronti a darci una
mano. Tutti quelli, numerosis.
simi, che solcano i cieli del
comasco e del varesotto dovranno pur scendere prima o
poi. E quelli avvistati in Toscana, in Sicilia e nel mericiarci dall'alto. E adesso a
Milano, dove sembrano proprio in procinto di uscire dall'incognito.

Un gruppo di ragazzi, accampati da qualche settimana nei prati che circondano la stazione Garibaldi, sono sicuri che atterreranno. Loro li aspettano e nel frattempo bivaccano muniti di canocchiali e sca-

tole di sardine. All'estero poi, i marziani si

Eravamo bloccati: i due tronche metro quadrato e non saremmo mai riusciti a rimuoverli da soli. L'autista negro quelle parti infatti sono ancoche si nascondessero in gran serravano entro qualtivo una strana calma che non ra presenti i pigmei cannibaii. L'autista non aveva dubbi numero nella foresta. Io sen-« Erano le cinque del pomemi abbandonò neppure quando vidi spuntare dagli alberi una quindicina di indigeni. guardava smarrito: E

buio. Infatti, nell'Africa equatoriale, il giorno e la notte Seppi dall'autista che i pigmei prima di "attaccare". Continuavo ad essere calmo. Bargridò facendomi segno verso riggio », continua Piero Semi hanno la medesima durata ricato insieme all'autista nella jeep mi misi a scarabocchiare qualcosa, come guidato da una forza indipendente da me. D'un tratto l'autista il tratto di cielo che si scor-Vidi un cerchio luminoso, di un intenso color arancio con attorno una corona di raggi luminosi variopinti, come un geva oltre gli alberi altissimi massa solida. L'oggetto « un'ora e sarebbe arcobaleno. All' interno lava ad intermittenza. aspettavano sempre OU

« Dalla foresta sbucarono altre decine e decine di pigmei che, invece di dare l'assalto alla jeep come ci aspettavamo, si misero a muoversi e a gridare come in una danza rituale. Sparito l'oggetto lumi noso nel cielo sopra di noi, accerchiarono l'auto danzando allo stesso modo, poi mi offrirono doni e vollero tocarmi come un feticcio. Infine sgomberarono i tronchi e noi riuscimmo a ripartire.»

"Prima di questo episodio credeva all'esistenza degli extraterrestri?", domandiamo a Piero Semino.

riero Semino. « No, neanche per sogno », risponde. « E ora ci crede? »,

E ora ci crede? ».
 Be', almeno debbo ringra-arli ».

LUCIANA SAIBENE

C. INFO 5-12-73.

## Gli «UFO» ci spiano ancora dal Piemonte

# dischi vola

Torino, 5 dicembre.

Gli «UFO» — gli oggetti misteriosi — sono di scena in Piemonte e parecchi torinesi, la scorsa notte, hanno vegliato a lungo armati di binocoli e macchine fotografiche nella speranza di «captare» una visione inconsueta. Questo in relazione alle apparizioni» che da alcumi giorni sono segnalate un poda tutto il Piemonte, specialmente nella fascia di territorio che comprende la bassa e l'alta Valle di Susa.

Ma il «boom» degli «Unidentified Flyng Objects» si è avuto nel tardo pomeriggio di ieri, fra le 19 e le 19.30, proprio sul cielo di Torino, sulla perpendicolare apparente della zona Mirafiori e in direzione di Orbassano-Beinasco. Torino, 5 dicembre.

SCO

Centinaia di persone fra queste gli agenti di P.S.

i carabinieri in servizio sul-

le varie radiomobili dislocate in città — hanno seguito i movimenti di due « dischi vo-lanti » immobilizzati a una altezza imprecisata in dire-zione della periferia cittadi

na, Visibilissimi a occhio nudo: due globi luminescenti, della grandezza apparente di una palla da tennis, la cui luce variava fra il giallognolo e l'arancione.

Sei pattuglie di carabinic-ri inviate dalla centrale, hanno tentato inutilmente di nanno tentato inutilmente di inseguire gli spostamenti degli oggetti nel cielo quando si pensava che stesse per atterrare da un momento all'altro in una zona allo sbocco della Val di Susa. Improvvisamente, invece, gli oggetti misteriosi si sono alzati in volo, verticalmente.

Le testimonianze sono tan-te e non discordanti: tutti hanno affermato che gli og-

getti erano di forma globu-lare, color oro con riflessi

cangianti sul rosso; Gli oggetti misteriosi sono stati visibili per più di mez-

stati visibili per più di mez-za ora e sono stati visti an-che da gente all'opposta pe-riferia della città e da per-sone residenti nei comuni della «cintura » torinese. Contemporaneamente deci-ne di telefonate subissavano i centralini dei giornali; pro-venivano tutte dalla Valle di Susa e segnalavano la pre-senza di analoghi oggetti sul-la verticale del monte Musina

senza di analoghi oggetti sulla verticale del monte Musine e del monte Rocciamelone.
Gli «UFO» sono stati avvistati anche a Rivoli. La signora Angela Zingaro ha controllato per due giorni i movimenti dell'oggetto misterioso; dai microfoni di «Chiamate Roma 3131», ha annunciato a niezza Italia la presenza di un «un globo bianchissimo, forse un disco vochissimo, forse un disco vo-

Cavallina e Liguori. lante». Cavallina e Liguoti, che conducono la trasmissio-ne, hanno telefonato a un giornale di Torino per chie-dere la conferma dell'incon-

giornale di Torino per chiedere la conferma dell'inconsueto fenomeno.

La signora Zingaro ha raccontato: « La palla luminosa l'ha vista per primo mio figlio, lunedi alle 15 30. Era meravigliosa. Grossa come una boecia, immobile Di tanto in tanto qualche bagliore blu o rosso. E scomparsa tra le 19.15 e le 19.30 ».

L'oggetto misterioso è riapparso ieri sera. Erano le 19.20, il globo si è improvvisamente spostato verso ponente. Si è potuto così notare una specie di cupola. Poi l'UFO ha incominciato a girare vorticosamente su se stesso e a oscillare, spandendo raggi luminosi e colorati, dall'azzurro intenso al rosso. Cinque minuti dopo si è come diein. ro intenso al rosso. Cinque minuti dopo si è come disintegrato.

PROBABILMENTE ERA UNA METEORA VISTO UN UFO NEI CIELI DI ROMA

Un razzo, un bengala, ma molto piu' probabilmente una meteora. All'osservatorio romano di Monte Mario «leggono» l'evento romano della notte scorsa, quando una «palla di fuoco» ha attraversato il cielo avvistata da almano tracento persone, como un evento tutto almeno trecento persone, come un evento tutto sommato normale. Per Luca Amendola, astrofisico, da dieci anni osservatore a Monte Mario, l'oggetto che ha catturato l'attenzione dei romani che erano svegli alle tre dell'altra notte rientra nella categoria delle meteore più luminose. CA17. MN 20/7/99

# Lassu qualcuno ci ascolta

UFO & DINTORNI DA OGGI A SAN MARINO TRE GIORNI DI CONVEGNO

di Luisella Seveso

mo subito una cosa. La scienda oggi a domenica al Teatro dente del Centro ufologico restri. Ad esempio, lei e io SAN MARINO - «Chiariain quarta Roberto Pinotti portata dallo spazio». Parte siamo extraterrestri perché società organizzate extratersia una vita extraterrestre sia za da per certo che esistono Turismo l'annuale convegno nazionale — che promuove sociologo, giornalista, presila vita sulla Terra è stata im-

no detto questo? Davvero gli scienziati han

pate a vari livelli. C'è un'insocietà di emettere segnali. lità o sulla capacità di queste tera classificazione fatta da stano diverse civiltà, svilupnumeri e di una serie di co-La scienza è alla disperata riscienziati russi sulla possibiza ormai da più parti che esistanti nell'universo, si ipotiztistico. Sulla base dei grandi «Parlo dal punto di vista sta-

cerca di prove, e si stanno cercando questi segnali da decodificare».

ste è l'immagine antropoalieni lei scrive che questi Ma quella su cui più si insili. Le ipotesi sono varie». e perfino una spiritualità. ET avrebbero corpi solidi morfa: non è limitante? di pareri di studiosi autorevo-«Non lo dico io: è un collage Nella sua Breve storia degli «Sono abbastanza d'accor-

do. Ma si tende a cercare ha avvistati.

testimonianze di chi li mo nei film nasce dalle restri umanoidi che vedia-

Quale film di fanta-

que, il fenomeno della vita nare. Chi ci dice per eseml'immagine degli extratermente a quello degli Uto, e extraterrestre è legato strettaremmo tagliati fuori. Comuncare con la telepatia, noi saalieni cercassero di comuniverso le onde radio? Se gli municare con altri sia attrapio che l'unico modo di co-

> solidi e persino una spiritualita studiosi gli ET hanno corpi Per alcuni PINOTTI



alieni sono cattivi. Di qui il ce in Indipendence day gli nostro timore». zo tipo di Spielberg è insie-Lei scrive che è meglio presenta degli alieni buoni. Inve-Ufo e una fiction, che ci preme un documentario sugli «Incontri ravvicinati del ter-

sia Reagan che Gorbaciov la possibilità che di fronte ad ci fu il disgélo tra Usa e Urss eventuali improvvise sorpuò far parte di un progetto americano di Guerre Stellari fronte comune. Il sistema stri gli umani dovessero far attacchi di potenze non terreabbiano fatto un accenno al-«Non è un caso che quando prese»: teme attacchi? pararsi «onde prevenire

come gli animali a noi lo ha re ad altre civiltà superiori E per questo che lei suggedetto Giordano Bruno. Quel «Che gli uomini possano starisce di comportarci come gatti rispetto all'uomo?

in questo senso».

che è certo è che il gatto è ri-

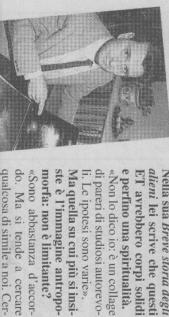

La scienza è alla disperata ritistico. Sulla base dei grandi numeri e di una serie di costano diverse civiltà, sviluppate a vari livelli. C'è un'intera classificazione fatta da lità o sulla capacità di queste «Parlo dal punto di vista stastanti nell'universo, si ipotizza ormai da più parti che esiscienziati russi sulla possibisocietà di emettere segnali.

senta degli alieni buoni. Inve-

ce in Indipendence day gli alieni sono cattivi. Di qui il Lei scrive che è meglio pre-

pararsi «onde prevenire eventuali improvvise sor-«Non è un caso che quando

nostro timore».

ci fu il disgelo tra Usa e Urss

prese»: teme attacchi?

sia Reagan che Gorbaciov abbiano fatto un accenno alla possibilità che di fronte ad



cerca di prove, e si stanno cercando questi segnali da Nella sua Breve storia degli «Non lo dico io: è un collage Ma quella su cui più si insiste è l'immagine antropodo. Ma si tende a cercare alieni lei scrive che questi ET avrebbero corpi solidi «Sono abbastanza d'accorqualcosa di simile a noi. Cerche non riusciamo a immagidi pareri di studiosi autorevoto, ci può essere qualcosa e perfino una spiritualità. ii. Le ipotesi sono varie». morfa: non è limitante? decodificare».

mente a quello degli Ufo, e extraterrestre è legato strettaverso le onde radio? Se gli pio che l'unico modo di comunicare con altri sia attracare con la telepatia, noi saremmo tagliati fuori. Comunque, il fenomeno della vita nare. Chi ci dice per esemalieni cercassero di comunil'immagine degli extraterrestri umanoidi che vediamo nei film nasce dalle testimonianze di chi li Ouale film di fantascienza trova più ha avvistati. plausibile?

può far parte di un progetto

E per questo che lei suggerisce di comportarci come

in questo senso».

come gli animali a noi lo ha che è certo è che il gatto è ri-

«Che gli uomini possano stare ad altre civiltà superiori detto Giordano Bruno. Ouel masto se stesso pur integran-

gatti rispetto all'uomo?

americano di Guerre Stellari

attacchi di potenze non terrestri gli umani dovessero far fronte comune. Il sistema

Velle foto: Roberto Pinotti, ravvicinati del terzo tipo e un ET visto da Bacci un fotogramma di Incontri

dosi alla nostra società»

menta Polidoro - e anche re in guardia la gente. Una nella speranza che qualcuno li raccolga. «Fino ad oggi c'è solo silenzio -- comin questo caso è bene mettecontrollate e alimentate da molti. L'invasione marziana, l'alieno che rapisce i terrestri, sono la rappresentaviche. Guarda caso, rapiti e cosa è la curiosità scientifica, un'altra sono le ansie inzione moderna di paure ataavvistatori sono casalinghe, gente sola o autori di futuri best seller».

# Ma finora dallo spazio è arrivato solo silenzio UFO & DINTORNI GLI SCETTICI

SAN MARINO - «Non è

vero che la comunità scienti-

fica ha affermato che esistono società organizzate extra-

terrestri. Che invece possa

esistere qualche altra forma

di vita è unanimemente riconosciuto, direi auspicato, L'ipotesi di strani umanoidi che ci osservano e ci studia-

no da lontano nasce dai convegni degli ufologi, tutto

qui». Non c'è evidentemenstenitori di Ufo e alieni e gli te identità di vedute tra i soscettici del Cicap, il Comitato per il controllo delle affermazioni sul paranormale (www.cicap.org) di cui fanno parte filosofi, scienziati, astronomi, astrofisici, premi Nobel come Levi Mon-

talcini e Rubbia e opinion tato interviene a proposito delle affermazioni di studiosi dotati di fantasia e, soprattutto, di sedicenti scienziasegretario del Cicap. Il quale liquida l'eventualità di innienti dallo spazio come «fantascientifica, anche se Sistematicamente, il Comiliamo Massimo Polidoro, cappare in umanoidi provedivertente e suggestiva». Rileader come Piero Angela ti. In tema di alieni interpel-

ce di un nucleo di cellula. Ma anche in quel caso, fatte tutte le analisi, non si è giun-Per le certezze al momento guardo all'esistenza di altre forme di vita, ricorda invece che «ci si è imbattuti in te, come il frammento che si pensa provenga da Marte non c'è spazio. C'è tuttavia qualche traccia interessan-(rinvenuto anni fa) con tracti ad alcun risultato».

ciare messaggi nello spazio ha proprio lo scopo di landegli scienziati, di scoprire 'interesse, anche da parte

tà extraterrestri. Il progetto l'esistenza di eventuali enti-Seti su cui lavora anche la Nasa — e di cui è pioniere 'astronomo Frank Drake, presente a San Marino -

In Usa sono oltre centomila: credono che gli extraterrestri portino una fede

Sheran o Shteran, comanvono messaggi da Ashtar scala internazionale ricedeinumerosicentrichesu zia, che emerge come uno (o Gruppo) Alaya di Venequel decennio dall'oggi non più esistente Centro preminente è assunto in dalla stampa. Un ruolo no descritte con curiosita italiani, le cui vicende sonoscere i primi contattisti prima rivista ufologica il'altro sulle colonne della sta. L'eco del contattismo 1959). Agli inizi degli anni americano raggiunge l'Icon un'influenza però su in Italia sono più di mille, no i centomila nel mondo; natura religiosa - supera-960 cominciano a farsi coaliana, Spazio e Vita (1958alia negli anni 1950, fra una cerchia assai più vahanno per i dischi volanti dai semplici «ufologi», che gli extraterrestri un mesun interesse che non è di saggio religioso, distinti mano di avere ricevuto dame seguaci di «contattisti», cioè di ufologici · intesi copersone che affer-

li aderenti, ai culti

dante della Flotta Intergalattica. Oggi i gruppi presenti in modo organizzato sul territorio nazionale sono cinque: due di importazione, la Religione Raeliana e Unarius, e tre nati in Italia, l'Associazione Culturale «Giordano Bruno» (erede di «Nonsiamosoli»), NovaConvivia e la Coop Cosmo.

La Religione Raeliana - cui è dedicata la ricerca svolta per il Cesnur dalla sociologa canadese Susan Palmer, ora pubblicata in un volume separato (I Raeliani, Elle Di Ci) - è il mag-

né Dio né anima, né Parato a Rael che non esistono Elohim hanno ora rivelastri, gli Elohim. Gli stessi stati creati in laboratorio da scienziati extraterregna che gli uomini sono trale nel Québec, la «relistre, e oggi con sede cenrand, con un extraterrecratere del Puy de Lassogione atea» raeliana inselas, presso Clermont-Ferdopo il contatto che sarebbe avvenuto nel 1973 nel Claude Vorilhon («Raell») dal giornalista francese scala mondiale. Fondata giore culto ufologico su

INCHIESTA Ormai è un vero culto. E anche in Italia crescono i seguaci

# MASSIMO INTROVIGNE

diso né Inferno - anche se dopo, la morte, coloro che lo meritano saranno «ri- creati» sul loro pianeta - e che, creati in laboratorio, i terrestri non hanno ra-

Secondo in ordine di grandezza in Italia è il gruppo un tempo chiamato «Nonsiamosoli», che riunisce i numerosi se-

gioni në per porre limiti alla scienza (nell'ottobre 2000 ha suscitato scalpore

gia Radicale, gruppi certamente non religiosi e anzi rigorosamente materialisti e di ispirazione marxista. Se gli Astronauti Autonomi credono a un'imminente fine del

La «religione raeliana» miete fedeli e prende piede anche il gruppo dei «Men in Red» in nome di un «comunismo intergalattico»

ma volta, l'Italia ha ospicento, e nel 1999, per la pritaliani sono circa cinque-Attualmente i raeliani ita da Roma a Pordenone dal 1983; nel 1990 la sede sualità (da cui la propanazionale è stata trasferiliche). La Religione Raepia libertà sessuale, soganda raeliana per un'amliana è presente in Italia vente con tinte anticattoiloro desideri e la loro sessperimenti di clonazione umana), ne per reprimere prossima al successo in e-Raeliana di essere ormai l'annuncio della Religione

guaci di Giorgio Bongiovanni, residente a Porto Sant'Elpidio, che si presenta come erede dell'ormai anziano contattista Eugenio Siragusa, già fondatore del Centro Studi Fratellanza Cosmica e i cui rapporti con Bongiovanni hanno conosciuto varie oscillazioni.

Il rapporto del Cesnur chequi presentiamo (e che è stato reso noto ieri pomeriggio a Torino) dedica un'appendice anche alla Associazione Astronauti Autonomie ai Men in Red (Mir) - Collettivo di Ufolo-

tratti di «compagni dello gli Ufo. Ipotizzano che si di interesse marxista per a valle di una poco nota ma non irrilevante tradizione extraterrestri) si pongono e nei film - sono gli agenti nascondere la verità sugli dei governi che cercano d l'immaginario ufologico mmi in nero», che nel ai «Men in Black», gli «uoespressione che fa il verso do la costruzione di astroin Red («nomini in rosso», nopolio capitalista, i Men navi e sottraendola al mosottrarsi solo autogesten mondo cui sarà possibile china degli antichi

moderna del deus ex macostituiscono la versione «angeli tecnologici» che centro di nuove mitologie cro e scienza, mettendo al re vaghe aspirazioni al sasuo desiderio di conciliadell'uomo moderno e al venire incontro alle paure religiose modernizzate per secolo, come escatologie portante nel ventunesimo dei dischi volanti avreb-Jung riteneva che i culti san Palmer ricorda che gia bero avuto un ruolo im-Curiosità? Non solo. Susi aspetterebbe di trovarli. trino anche dove meno ci me gli Ufo oggi si incone Men in Red mostrano costri. Astronauti Autonomi invia i suoi Ufo ai terre-Intergalattica, da cui oggi mini della Confederazione Importante, nei Iontani doaver vinto in un luogo più ra sembra sconfitto, deve puo perdere: se sulla Tersmo per definizione non spazio», venuti per aiutamento ontologico, si lascia intendere che il comuni-Con una sorta di argola «barbarie capitalista». re i terrestri a salvarsi dal-

## Presencia ina

AÑO 3 - № 33. SEPTIEMBRE 1992

Yo tengo tantos hermanos que no los puedo cont

Los extraterrest

Y...SI FUE

VERDAL



Director: J. Sobarzo Director: J. Sobarzo
Escribleron en este número:
Rumualdo Santa Maria
Pascual Delgado
Tito Alvarado
Patricio Chávez
Eugenio Samayoa
Jorge Ojeda
Eduardo Leal

Dirección Postal P.O. Box 254, Montreal P.Q. H4G-3E9
Tel:. (514) 866 7202
Fax:. (514) 866 7201

responsabiliza por las mismas.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
DEPOSITO LEGAL:
Biblioteca Nacional de Quebec D9050301

ar, y una hermana muy hermosa que se llama Libertad

4012 THE 231

Ver Pag. 12.



# ANGELES AYER, EXTRATERRESTRES HOY

Por: Eduardo Leal

Cuantas veces, a lo largo del tiempo, Y... SI FUERA VERDAD?

lugares y circunstancias diferentes, nos casi no se ven, diciendo que una, dos, diez las veces con titulares muy pequeños, que hemos cruzado en los diarios, las mas de luces en el cielo desplazandose a veloy a veces cientos de personas han avistado cidades impensables para la ciencia ter-

bién, que alguna persona del asiento de su automóvil, de repente y sin comprenderlo O aquel comandante de Iberia, en viaje de distancia, en otro país que no era el suyo. se encontraba a miles de kilómetros de completa de su 727 vieron un objeto esféri-Barcelona a Madrid, junto a la tripulación co, de color gris plateado, de apariencia metálica que volaba sobre su avión! O aquella otra, casi increible tam-Uno piensa, pero...no estarán lo-

cos? mirándolo bien, uno, puede ser, dos quizás diez, o histeria colectiva como le varias personas a la vez, sin emllaman, puede hacer presa de bargo uno se pregunta: Y...SI

FUERA VERDAD

porque las grandes potencias, para muestra basta un botón, nuestros vecinos, ahora "del sur", das, especialmente la fuerza aérea, integrantes de sus fuer-zas armahace unos años, en amenazar a los los E.E.U.U. se molestaron tanto con diez mil dólares de multa si abrían la boca para contar lo que veian, un ovni o similar? evidente-De otra manera, entonces

mente que "algo" o muchisimo tenian y tienen para ocultar! hechos, con nombre y apellido, podría contarles cientos de

> líneas, era solamente escribir un poco sobre el aspecto evidente, ese que todo el mundo sabe o ha oído hablar o leído en los LA OPINION PUBLICA, lo que los perióque: DEBEMOS DE HACER SABER A diarios y quizás visto en la TV, pero pienso atreven a decir, por las presiones de siemdicos de grandes países no quieren o no se Confieso que el objetivo de estas

mente y cada vez que en mi mesa de trabaque ese nombre quedo muy grabado en mi jo me cruzaba con este tema, me acordaba Y...SI FUERA VERDAD? de EL. y una y mil veces me pregunte: Eugenio Siragusa, la verdad es

Europa, me encontré inmerso en el ojo del huracán. Aseveraciones cargadas de una enorme firmeza me fueron dichas de frente. rido amigo NONSIAMOSOLI!..." Ese día Eugenio Siragusa me dijo: "...que-Hasta que un día en algún lugar de

están aquí con nosotros? porque no esta-SOLOS ! pero otra historia es: quienes había acabado de decir NO ESTAMOS pregunte. Rápidamente conecte la grabamos solos? es...que realmente existen? le No fue difficil comprender lo que

la responsable actitud de servir la inteligencia que preside la construcción cósmivida para que asumiese en pleno derecho,

cos, testimonios de otras civilizaciones de hallazgos arqueológicos; hallazgos histórivuestro planeta, tanto antes como durante la venida de aquel Genio que el Padre Glorioso mando sobre la tierra y que se Existen en vuestra historia muchos

llamo Jesús. encontraron a nuestros antepasados, a porque contactados del antiguo tiempo nuestros predecesores; y los llamaron Dioje que había sido llevado, creo la confusión en la comunidad fundada por estos profelos que siguieron o la infiltración de seres, ron el cuerpo, el escaso discernimiento de ses. Después que estos contactados dejatas, que querían especular sobre el mensaje un ejercicio de poder, he ahí el nacimiento de las religiones. y también el deseo de hacer de este mensa-Vuestras religiones han nacido

mos a Mahoma, Krishna, Buda; hemos quienes consolamos en el camino de los sido nosotros, potencias celestes solares Hemos sido nosotros que contacta-

comprender que somos una civilización pacífica y aureolada por el supremo muchos más potente que la vuestra, pero consuelo de la fraternidad universal.

porque no queremos procuraros el senqueremos absolutamente, imponer nuestido de invasión de vuestro planeta, no lo existencial, escogemos emisarios para tra cultura, nuestra lógica, nuestro modeculparos pero nuestra metodología es esta. dos por una lógica superior y di-vina. Dishaceros comprender que estamos anima-No descendemos todavía en masa

no es como la vuestraarbitrio como la mas grande libertad que hombre; nosotros consideramos el libre bién es verdad que consideramos, respeta-Dios haya podido concedernos, pero tamley es traspasada se vuelve licencia, sabeble, que es la de causa-esecto. Cuando tal mos y somos devotos de una ley insuprimimos que la inteligencia cósmica interviene para volver a poner orden, según las exi-Nosotros amamos la libertad del

gencias de la obra creativa. medio de vosotros y nos mostramos cuancular a quien debe emerger en conconceder una sensibilización partido lo consideramos oportuno para Aun si no nos veis, estamos en

ciencia y en espíritu y no en erudición. También es cierto que muy seres que vosotros llamáis Dios y que pronto nos será concedido por los ca que reside en todos los Soles, el para nosotros es la inteligencia cósmimostrarnos visible y claramente para gran Maestro, Jesu-Cristo. Solo enacompañar el retorno glorioso de un colapso total de vuestro planeta que tad y nuestra lógica para evitar el tonces impondremos nuestra vo-luninvolucraría la estabilidad de otros cadenáis locamente una guerra nusistemas solares, si vosotros desen-

tiempo debéis contentaros con la bién implican a vuestra religiones manifestación de señales que tam-En espera de este próximo mprender que estas

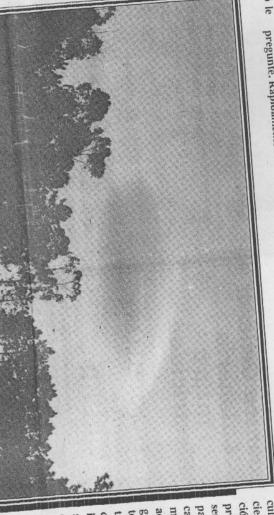

tenían y tienen para ocultar!
Podría contarles cientos de hechos, con nombre y apellido.

hechos, con nombre y apellido, fechas, lugares y circunstancias en que ocurrleron, testimonios, personas que a esta altura dan la cara, hablan al mundo sin temor, sin ese miedo que atenaza a miles y miles en todos los países, por aquello "del que dirán". Sin embargo, hagamos un alto y de una bargo, hagamos un alto y de una

manera clara e inequívoca expresemos, con los pies sobre la tierra: señores, que ya es tiempo de realidades, que estas cosas ya no pueden esconderse mas, que es demasiado, que no puede ser que todo el mundo este loco!

Allá por la década del setenta, en un noticiero del canal 2 de la TV, en Madrid, mostraba a un señor italiano, de nombre Eugenio Siragusa que contestando a las preguntas del periodista, sobre el tema de los Extraterrestres, dijo:

ELLOS ESTÁN SOBRE LA TIER-ELLOS ESTÁN SOBRE LA TIER-PERO ESTAN, ESTO ES CIERTO! LLAMEMOSLE COMO CREAMOS MAS OPORTUNO, DIGAMOS DE ELLOS TODO LO QUE QUERAMOS, IMAGI-NEMOSLOS COMO QUERAMOS, PERO ELLONO EXCLUYE EL HECHO DE QUE ESTAN AQUI Y ADEMAS SE HACEN VER REPETIDAMENTE.

Quienes son?, de donde vienen?, porque han venido? termino diciendo una frase muy conocida: "...QUIEN TENGA OIDOS QUE VEA..."

Pero, quien es este personaje, que a lo largo de los años se transformaría en un personaje notorio en Italia y en varios países mas, que se atrevía a afirmar contanta seguridad que los Extraterrestres existen, que siempre han estado, que debemos de comprender de una vez por todas y para siempre que: ELLOS NOS CONOCEN DESDE TIEMPOS REMOTOS Y LO SABEN TODO, DIGO BIEN, TODO DE NOSOTROS, DESDE LA "A" HASTA LA "Z", QUE SABEN LO QUE DEBEN DE HACER Y EN EL MOMENTO OPORTUNOLO SABRA TODA LA HUMANIDAD.

dora, que me había olvidado de poner en marcha, yallí mismo comenzó loque habría de ser mi primer gran día en ese mundo que creía tan lejano a nuestra realidad prosaica del día-a-día obligado a todo ser humano.

Entre una gran cantidad de documentos que poco a poco fueron llegando a mis manos, seleccioné uno de ellos, no muy largo, pero si de un contenido profundo, que nos abre una ventana grande a ese cosmos inmenso y desconocido; en realidad fue como tener un pedacito de cielo en mis manos y que ahora comparto con el alma latina que está lejos de su tierra

Se trata de una oferta nada más, de "un algo en que pensar" sin la coacción tan normal de nuestros días, al final de su lectura podrán hacer lo que cada uno desee, lo que si al final de quien sabe que tiempo, lo que no se podrá decir será:

## YO NO LO SABIA.

DEL CIELO A LA TIERRA, DE LAS POTENCIAS CELESTES

#### Terrestres:

Las pruebas de nuestras visitas sobre vuestro planeta están en los archivos de estado de la mayoría de los gobiernos; sobre todo en los de las dos superpotencias. Hemos venido sobre la tierra en el pasado porque nos había sido dado el encargo de llevar un mensaje universal, para hacer realizar en la conciencia del hombre de la tierra, los reales valores de la

sufrimientos al maestro de maestros, Jesús, y acompañamos su misión de redención.

Hoy, que habéis entrado en la "segunda mitad del siglo XX" para volver a llevar un mensaje anunciado por otro ser celeste aparecido en Fatima en 1917 de vuestro tiempo, nos hemos preocupado de volver a visitaros, sobre todo después de la explosión de la bomba atómica. Debéis comprender y tener claro discernimiento de que nosotros no somos como vosotros, somos diferentes a vosotros en ciencia, conocimiento y en forma física, debéis por consiguiente habituaros a pensar que nuestra lógica no es como la vuestra.

Si para vosotros es fácil invadir una nación, conquistarla, someterla a vuestras costumbres, cultura y religión, para nosotros no es así; El pueblo con el que entramos en contacto, debe de tener la conciencia de nuestra presencia, debe tener la conciencia de que el cosmos esta habitado y que la gran familia del cosmos existe, esta unida, está al servicio de la inteligencia omnicreante y que no es una utopía.

Nuestra metodología mira por consiguiente, a entrar en el corazón y en la conciencia del hombre sin coerción y sin agresión, como por el contrario, es costumbre de vuestra especie que se presenta con una ciencia destructiva y con medios bélicos y partidarios de la guerra.

Nuestra voluntades hacer penetrar en el corazón del hombre, que somos seres evolucionados, pero en paz, en justicia y en amor.

Nos mostramos por ello, para dar señales bien precisas, con nuestros medios en el cielo, haciéndonos ver por nuestros pilotos para concederos la posibilidad de

En espera de este próximo tiempo debéis contentaros con la manifestación de señales que también implican a vuestra religiones para haceros comprender que estas señales vienen de una dimensión superior.

cadenáis locamente una guerra nu

Los estigmas de Giorgio Bongiovanni, las lágrimas de sangre de los rostros y las imágenes de Jesu-Cristo y de la Virgen Santa son algunos significativos ejemplos. Las apariciones de la Madre Celeste, en este fin de siglo son otra señal. Los avistamientos de aquellos que vosotros llamáis OVNIS (que son nuestros medios que vienen de otra dimensión) en las proximidades de las zonas donde efectuais experimentos nucleares; cerca de las bases militares y en las zonas donde residen vuestros jefes de estado, son otra señal.

Próximo articulo: Quien es Giorgio Bongiovanni?

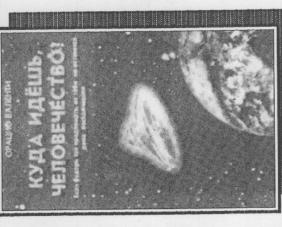

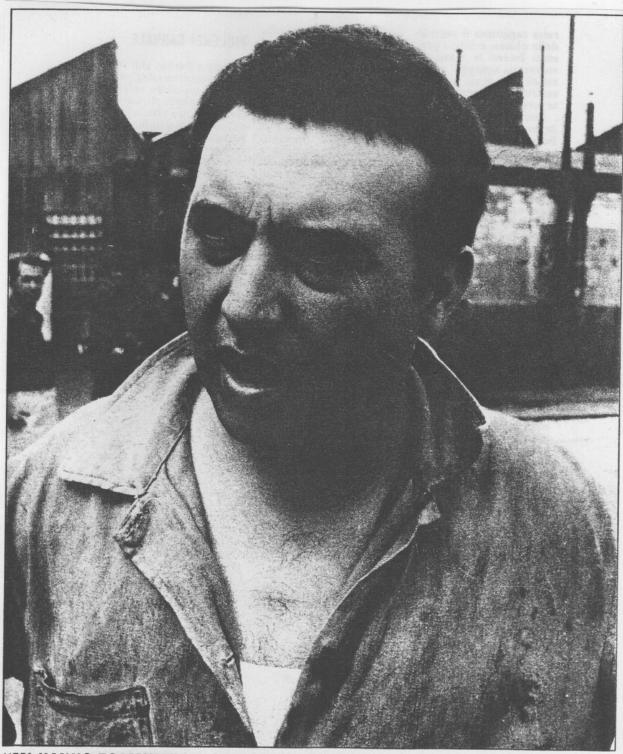

"MI HANNO ESAMINATO E STRAPPATO I CAPELLI" Buenos Aires. Carlos Alberto Diaz, uno dei tanti che raccontano di essere stati avvicinati dagli extraterrestri e maltrattati. «Una sera», assicura, «sono stato risucchiato da un cono di luce. In una specie di cella metallica, umanoidi verdastri mi hanno esaminato, strappandomi anche alcuni capelli. A un certo punto ho perso i sensi. L'indomani mi sono ritrovato a settecento chilometri di distanza, con tutti i capelli e peli rasati».

retta raggiunse il sagrato della chiesa, e tutti i presenti fecero in tempo a vedere un aggeggio a forma di tubo, di cinque o sei metri, salire verticalmente verso il cielo.

Pochi giorni dopo, in Argentina, nella zona di Buenos Aires, il cameriere ventottenne Carlos Alberto Diaz visse un'avventura ben più traumatica di quella vissuta dalla vecchietta di Bucine. Mentre stava tornando a casa dopo il layoro, Carlos Albero notò di fronte a sé degli fran lampeggi. Pensò dapprima a un inizio di temporale, ma ben presto si accorse che i lampeggi erano diventati un cono di luce in movimento verso di lui. «Quando il cono mi raggiunse», ha raccontato Diaz, «venni risucchiato per aria, e mi ritrovai in una specie di cella metallica, molto illuminata».

I ricordi del giovane sono solo in parte confusi. Degli strani umanoidi dal colorito verde marcio, la testa a palla, senza occhi, naso, bocca, lo immobilizzarono e presero a stu-diarlo in silenzio, con l'attenzione con cui il collezionista studia una farfalla rara. Gli strapparono dalla testa qualche capello. Lui tentò di reagire, ma inutilmente. Perse i sensi. L'indomani mattina venne trovato e soccorso da un automobilista, a settecento chilometri a est del luogo di rapimento.

Era in uno stato penoso, farneticava e si reggeva a malapena in piedi. Particolare inquietante: gli erano stati tagliati tutti i capelli e tutti i peli, nessuno escluso. A quel tempo, si era agli inizi degli

anni Settanta, nessuno lo notò, ma il fatto è che era iniziata l'«escalation» della «violenza che viene dal

cielo».

I documenti della Faa parlano chiaramente di non poche torture denunciate da presunti (ormai non più tanto presunti) sequestrati. Si accenna a esami medici approfonditi, prelievi di sangue e in alcuni casi di sperma, sopraffazioni psichiche, come accadde ai due sposini che furono «costretti», mentre viaggiavano in macchina, ad andare a) sbattere contro un muro. L'ordine era partito, con mezzi di comunicazione sconosciuti, da un disco volante che era sceso fino a tre, quattro metri dal tetto della loro vettura.

La più illuminante delle vicende di questo tipo è quella di cui furono protagonisti o vittime i coniugi statunitensi Betty e Barney Hill, del New Hampshire. Con lo scopo di evitare menzogne, il dottor Benjamin Simon li interrogò dopo averli ipnotizzati. Sorprendentemente tutti e due fornirono la stessa versione dei le possibilità di errore nelle dichiarazioni.

#### **VIOLENZA CARNALE**

Betty e Barney Hill vennero sequestrati dagli abitanti di un disco volante nelle vicinanze di Lancaster. Furono risucchiati dal solito cono di luce e si ritrovarono in una camera operatoria i cui lettini erano più corti del normale. Ĝli omini che li attorniavano li visitarono con cura, attratti apparentemente soprattutto dalla loro bocca e dai denti. Rimasero stupefatti quando scoprirono che Barney aveva la dentiera.

Chi subì i maggiori maltrattamenti fu Betty, cui gli extraterrestri dedicarono maggior tempo. Le applicarono anche uno strano apparecchio ai genitali, che procurò alla donna molto dolore. Quando vennero rilasciati, Betty e Barney soffrirono di disturbi psichici

per molti mesi.

Il succo della relazione Faa è di «non drammatizzare», ma di «usare prudenza». Per essere ossequienti alla scienza e non drammatizzare ecco un episodio che, almeno ai maschi, tirerà su il morale. Antonio Villas Boas, contadino brasiliano, noto anche per la sua capacità di resistere all'alcol, ha raccontato una decina di anni fa di essere stato sequestrato da un'astronave. Chiuso nella solita cella metallica ricevette la visita di una extraterre-stre, che lo obbligò a tre rapporti sessuali. «Era la donna più bella che mai abbia visto», ha raccontato, «con i capelli e i peli del pube rosso fuoco».

Gli psichiatri che poi lo hanno visitato hanno assicurato che si tratta di individuo perfettamente sa-

no di mente

Giulio Orecchia (Ha collaborato Gino Gullace)

#### Il mistero dei cerchi nei campi di grano: beffa nella beffa?

#### Scherza coi fanti, lascia stare gli Ufo

di VINCENZO CERAMI

DER TREDICI lun-I ghi anni ufologi, scienziati dell'extra terra e scrittori di fantascienza hanno dato sostanza reale ai loro sogni planetari osservando i giganteschi cerchi che puntualmente, sui campi di grano di mezzo mondo, in questa stagione, comparivano, all'improvviso senza nessuna spiegazione «umana». Quei cerchi di grano piegato non potevano essere creati che da menti soprannaturali, da marziani che ogni tanto venivano di nascosto a spiare le nostre cose. Intorno a quel mistero, per tredici anni, si è andata formando una popolazione di esperti il cui capo carismatico si chiama professor Patrick Delgado. Tale professore, primo esperto nel mondo di «cerchi sul grano», ha addirittura scritto più di

un libro sull'argomento guadagnando miliardi. Oggi si scopre che tanti miliardi erano immeritati perché quei cerchi li facevano due buontemponi di sessant'anni. Insomma anche l'Inghilterra ha conosciuto il suo dramma «Modigliani».

Furono questi due contadinotti, dall'umore più napoletano che inglese, che tredici anni sa si divertirono a disegnare il primo grande cerchio sul grano. Oggi si sono presentati alla redazione del quotidiano «Today» e hanno rivelato i loro annuali missatti. Il giornale naturalmente ha chiesto le prove. I due burloni allora si son fatti fotografare mentre, con una mazza e una corda, calpestano il grano muovendosi in cerchio. Quando poi il professor Delgado è stato chiamato come esperto a guardare questi cerchi, ha gridato, pare, a un al-tro miracolo extraterrestre. Gli hanno teso una trappola. La notizia ha fatto il giro del mondo e i lettori hanno riso, mentre ufologi e appassionati di alieni hanno cominciato a piangere. Come mai, però, i famosi cerchi di grano erano comparsi anche in Giappone, in Germania e in Brasile? I due mattacchioni rispondono: «Altri avranno seguito il nostro esempio!»

Su questo girotondo intorno al grano c'è puzza di bruciato. A prima vista si direbbe una classica «beffa della beffa». Come dire: organizziamo una beffa, diciamo che la storia dei cerchi marziani è una beffa. In questo caso non sarebbero stati i due contadini ad andare al giornale, ma i giornalisti a cercarsi i due contadini. E' comunque più convincente questa ipotesi rispetto a quel-

la di contadini bavaresi o brasiliani o giapponesi o argentini che hanno la stessa idea dei due inglesi, per una sorta di bizzarra poligenesi. Ciò non vuol dire che quei cerchi siano di natura marziana, anche se a molti non dispiace crederlo visto che in tanti anni di discreta convivenza ci siamo affezionati ai loro simpatici segnali, alle mille cacatine che ogni tanto lasciano sulla crosta terrestre. Il mistero rimane. Quelle circonferenze potrebbero anche essere la manifestazione di una forma di tigna, di scabbia del grano, perché no. La rogna d'altronde disegna sulla pelle umana gli stessi cerchi. Quel grano puzza di bruciato fino al punto che vien più facile credere ai marziani che ai due contadini inglesi. E siccome quel che dice un giornale è sempre più vero di quel che dice uno scienziato pazzo, ecco che alla beffa organizzata dal «Today» ci son cascati tanti altri polli. Tutti se la ridono a rassicurati crepapelle, dalla prova che i marziani non esistono. Ma gli ufologi più testardi non saranno caduti nella trappola: sono sicuramente li a pregare il popolo di Marte perché scenda in terra a consumare la sua terribile vendetta. E se i marziani dovessero accogliere quelle preghiere, altro che cerchi sul grano!

LA STAMPA, 10/09/1991

(Coll.: P.Ferreri - Palermo)

La confessione a un giornale inglese, però gli scienziati non si arrendono

#### Il mistero del secolo era una beffa

#### Niente Ufo ma scherzo di 2 amici i cerchi nel grano

LONDRA

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

Uno scherzo. Una beffa colossale per decine di scienziati in tutto il mondo. Il «mistero dei cerchi» nei campi di grano sarebbe svelato: i circoli erano tracciati da due buontemponi inglesi che hanno rivelato il loro segreto al giornale «Today». Ora l'Inghilterra ride dello scherzo, ma s'indigna per il discredito sugli scienziati presi in giro per anni e per il denaro pubblico speso per risolvere il giallo.

Altro che ufo, altro che ingegnose teorie sugli effetti dei venti o del calore terrestre: di notte, in diverse zone dell'Inghilterra meridionale, i cerchi sono stati moltiplicati dalla fantasia di due signori di mezza età in vena di «zingarate».

Il «mistero» nasce alla fine degli Anni Settanta, nella regione del Wiltshire, dove erano stati avvistati misteriosi ufo. E dopo

quelle segnalazioni, nei campi di grano erano comparsi anche inspiegabili cerchi perfetti. Segnalazioni analoghe arrivavano da Francia, Germania, Stati Uniti, Canada e Australia. In questi anni i cerchi si sono moltiplicati: ne sono stati «catalogati» circa duemila. Attorno a loro è sorta una «industria» della ricerca. Il Giappone ha addirittura stanziato 12 miliardi di lire.

L'anno scorso ad Oxford si è svolto un convegno al quale hanno partecipato oltre 150 esperti e scienziati di mezzo mondo. Solo una minoranza ha difeso la teoria degli ufo, perché nei campi di frumento, accanto ai cerchi, non era stata riscontrata alcuna traccia di calore o di radiazione. La maggioranza propendeva ormai per la teoria dei venti, di misteriosi vortici determinati «da particolari condizioni del terreno agricolo in concomitanza con una brusca inversione temperatura». Uno degli

esperti, il professor Patrick Delgado, aveva creato un «business», scrivendo un paio di bestseller letti avidamente anche dalla famiglia reale.

Adesso sono spuntati però questi due simpatici sessantenni, Douglas Bower e David Chorley, a raccontare a «Today» che da una dozzina di anni si divertono a disegnare i cerchi nei campi di grano con l'aiuto di un'assicella di legno, una mazza da baseball manovrata da due cordicelle.

«Ne abbiamo fatti centinaia in questi anni, in mezza Inghilterra - hanno ammesso -. Altri ci devono avere imitato in Canada o altrove. Adesso però basta. Ci siamo annoiati e lo scherzo è andato troppo lontano». Delgado e gli altri esperti messi in ridicolo non sono affatto convinti e hanno convocato per domani un convegno per vagliare quest'imprevedibile soluzione al «loro» mistero. [p. pat.]



ILVENERDI

L'ORSA MAGGIORE

del 27/09/1991

#### **GLI UFO**

#### Marziani per un giorno

DI GIOVANNI MARIA PACE



ono grandi, perfetti, suggestivi. I cerchi che da dieci anni compaiono nei campi di grano d'Inghilterra sono fatti così, con cura giottesca, senza che nessu-no ne conosca l'autore. Le ipotesi mistiche e fantascientifiche abbondano, con una decisa inclinazione per gli Ufo: a disegnare le misteriose figure sarebbero gli extraterrestri. L'enigma delle tracce circolari appassiona la gente, mobilita club di sensitivi che, binocolo a tracolla, si recano in pellegrinaggio sui luoghi del fenomeno. E fa scorrere fiumi di inchiostro. Il più prolifico degli autori, l'uomo che sulle "inquietanti impronte" ha costruito una carriera di scrittore è tale Pat Delgado. La sua fama ha varcato i confini e nei giorni scorsi l'editore Armenia ha pubblicato un suo libro in Italia. Che figura! Poco dopo l'uscita in libreria, è giunta notizia di un diabolico scherzo ai danni di Mr. Delgado, una beffa che ricorda quella dei falsi Modigliani. Ecco la ricostru-zione fattane dal "Corriere della Sera". Due distinti signori di mezza età si sono presentati a un giornale inglese dicendo: sapete quei cerchi tra le spighe? Il abbiamo fatti noi con paletto e corda. Il giornale, fiutato lo scoop, ha segretamente invitato i due "marziani" a replicare l'opera in un campo del Kent, filmando la scena. Ha poi convocato Delgado che, visti i cerchi, ha esclamato: «Nessun essere umano può avere realizzato un'opera simile!». Dopodiché, messo al corrente della vera natura dell'artefatto, è piombato in uno stato di prostrazione. Ma c'è da scommettere che si riprenderà presto. Se la prova del carbonio non è riuscita a convincere i fedeli che la Sacra Sindone è un telo medievale e non il sudario di Cristo, figuriamoci se uno scherzuccio all'inglese potrà scoraggiare i credenti negli ultramondi. Gli ufologi da anni avvistano dischi volanti o ne riconoscono le tracce nelle figure geometriche lasciate sul terreno, in Gran Bretagna e altrove. In provincia di Alessandria nel settembre del 78 ci fu una famosa serie di avvistamenti, quasi una epidemia. «Stavo alla finestra», disse un testimone oculare, «quando vedo alzarsi dal granoturco un oggetto sigariforme. Recatomi nel campo, mi trovo di fronte a un'area oblunga, gialla e come bruciata, in mezzo ai filari verdi». La Questura accorre con il Nucleo scientifico e scatta nu-

merose fotografie, il Centro ufologico na-

zionale apre una Inchiesta. Ma l'origine della macchia resta materia di discussione, come è tuttora controversa la natura dei cerchi d'Inghilterra e, aggiungiamo qui, del Midwest americano, del Canada e del Giappone. Che non si tratti solo di fole è però dimostrato da Operation Blue Hill. Questa estate un insegnante di fisica di Oxford ha organizzato una campagna di studio, l'Operazione Collina Blu, mobilitando una squadra di quaranta osservatori, metà dei quali giapponesi, per la sorveglianza no-stop della zona dove più frequente è il

fenomeno. Armati di radar, videocamere agli infrarossi e altri sofi-sticati congegni i vigilanti non hanno mai distolto lo sguardo ma non hanno visto nulla, anche per via di un dispettoso banco di nebbia. L'operazione però un risultato lo ha avuto: in una zona limitrofa e protetta da un sistema di allarme, cerchi si sono formati, escludendo almeno in a questo caso l'ipo- g tesi del falso. Da dove vengono dunque? Gli scienziati sono per lo più orientati verso una spiegazione meteoro-

gazione meteorologica: si tratterebbe dell'opera di vortici d'arla di tipo particolare che si creano in certe zone, in genere aree pianeggianti con isolate colline. Gli psicologi dicono che gli avvistamenti di Ufo e le apparizioni della Madonna si fanno più frequenti nei periodi di disagio sociale. In Russia, per esempio, il ribaltone politico ha dato la stura all'occultismo, alle medicine esoteriche e ai sentimenti anti-scientifici. Ma se a Mosca è il momento dei guaritori e dei piegatori di cucchiaini, in Occidente Uri Geller non ha mai smesso di entusiasmare.



I grandi cerchi nei campi di grano inglesi che molti avevano creduto opera di extraterrestri

#### Gli extraterrestri aprono un'ambasciata a Torino

CRISTIANO GATTI

NÓSTRO INVIATO

a Torino

tiamo calmi, sono meglio di noi. Non che ci voglia molto: comun-que è certo. Sono que è certo. Sono personcine sensibili,

mansuete, tolleran-ti. Appunto, più umane degli umani. Ma questo in fondo già tutti lo sospettavamo. La noti-zia ghiotta è un'altra, e siccome ho a cuore il destino dei miel

simili non esito a rivelarla: tutti pronti, nel 2035 saranno qui. Per la verità si tratta di un ritorno: sul pia-neta terra ci erano già venuti 25mila anni fa, proprio per cre-are noi. Era - siamo -

un esperimento ge-netico. Senza offesa, non pro-prio riuscitissimo. Se si applicano, possono fare meglio. In ogni caso, quando gli (...)

SEGUE A PAGINA 14

GIORNALE VIA GAETANO NEGRI 4 20123 MILAND MI n. 288 5-DIC- 0



1957: STATI UNITI Ad Alamogordo un'istantanea fissa una misteriosa scia luminosa apparsa a poche centinaia di metri d'altezza vicino a una base aerea



1968: GIAPPONE Un «oggetto volante non meglio entificato» vola per circa venti minuti nel cielo di Shiogama e puntualmente qualcuno lo fotografa



1972: GRAN BRETAGNA Un visitatore dello zoo di Devon fotografa la testa di una giraffa e, una volta sviluppata la fotografia, nota un oggetto volante



1993: STATI UNITI Questo perfetto «disco volante» fotografato nel cielo di Albuquerque è considerato dagli esperti di ufologia un classico falso del genere

#### [SEGUE DALLA PRIMA]

(...) extraterrestri planeranno dagli Ufo, ai loro piedi trove-ranno un degno comitato di accoglienza. În Italia, giâ li aspettano în un migliaio. Cre-denti e praticanti. Pii e devoti. Li ha da poco contati il Cesnur (Centro studi sulle nuove reli-gioni), diretto da Massimo Introvigne, un avvocato speciali-sta in brevetti e diritti d'auto-re, ma grande studioso dei movimenti spirituali più o meno riconosciuti. Presentando il suo ultimo lavoro, avverte con il giusto decoro intellettuale che non c'è nulla da ridere: oltre agli ambienti scientifici che studiano gli avvistamenti, esiste una vera e propria reli-gione degli Ufo ed esiste anche un popolo di convinti se-

guaci.

Che cosa poi questa gente creda, che cosa stia ansiosamente aspettando, prova a spiegarmelo Marco Franceschini, un antiquario di Pordenone, 38 anni, fidanzato, capofila italiano del gruppo Raeliano, il più numeroso dei cinque grupo il posti carbo tere. que gruppi rilevati (anche tra di loro ci sono divisioni e diffe-

Allora: narrano i libri sacri che 25mila anni fa questa po-polazione degli Elohim, abitanti di un pianeta relativa-mente vicino, scoprano la Terra e la utilizzino subito come parco giochi. Scientificamen-te avanzatissimi, tentano quello che in pratica noi abbiamo tentato con la pecora Dolly. Guardandosi divertiti negli occhi, si dicono più o meno così: proviamo a replicare qui nuove creature, a nostra immagine e somiglianza, e vediamo che combinano.

#### Viaggio fra i terrestri che adorano il Dio-Ufo

Da quel giorno, ovviamente, la situazione sfugge un po' di mano. Questa nuova creatura - noi - combina un sacco di disastri e non assomiglia affat-to ai suoi ideatori, che hanno indole buona e costumi molto civili. Eppure, anziché casti-garci, i nostri creatori ci lascia-no in eredità il loro giardino. Se ne vanno con una promes-sa: torneremo quando sarete più evoluti.

A quanto pare i tempi sono maturi. La nostra civiltà tecnologica appare ideale per il gra-dito ritorno. Loro, sette miliar-di di cervelloni che vivono in un paradiso, sarebbero impazienti di riaprire una dépendance sul nostro pianeta (evi-dentemente sono degli inco-scienti). Da qui i primi avvistamenti, cominciati nel 1947. Tutti gli Ufo segnalati in giro per i cicli del mondo non sono altro che timidi tentativi di sensibilizzare gli umani. Per-ché non si fermano? Spiega Franceschini, il capo del movi-mento che li aspetta: «Non vogliono passare per invasori, vogliono essere accolti in pace. Ci chiedono: invitateci. Per questo, prima di fermarsi defi-nitivamente aspettano che sia pronta l'ambasciata...».

Come dicevo all'inizio, l'ap-puntamento è per il 2035: allora, per la verità con tempi da



Sono mille in Italia i seguaci della religione extraterrestre: «Nel 2035 torneranno gli Elohim»

Un'ala del pannello solare non si apre

Una delle due grandi «ali» del pannello solare montato ieri dagli astronauti sulla stazione spaziale (iss) non si è aperta. Le ali del pannello solare sono un elemento importante nella costruzione della casa-laboratorio spaziale, dato che con le loro cellule fotoe-lettriche convertono la luce del sole in elettricità, ma gli ingegneri della Nasa sono tranquilli: una delle ali, anche se non perfettamente distesa, funziona già in modo soddisfacente. L'ala rimasta chiera a carea di un perso forsa difettoso, non ha gironsto al chiusa, a causa di un perno forse difettoso, non ha risposto al comando dei computer. Gli astronauti Tanner e Noriega, quest'ultimo con un'irritazione in un occhio, sono rientrati rinviando la soluzione del problema

opere pubbliche italiane, sarà pronta la sede diplomatica. Questa dell'ambasciata è una condizione irrinunciabile: l'hanno dettata espressamen-te loro, tramite un rappresen-tante diretto. Raccontano ancora i sacri testi che questo in-viato compaia improvvisa-mente il 13 dicembre 1973, nell'area dei vulcani spenti vi cina a Clermont Ferrand. Francia. In questa precisa data, un giornalista sportivo della zo-na, oggi 54enne, si sente attratto verso un punto deserto del-la sua regione. Arrivato sul po-sto, incredibile a dirsi, trova una strana astronave parcheg-giata. Si apre la porta, esce la scaletta, compare lui: non è

GLI UFO

EXTRA» Da dove

SU «FOCUS

vengono gli Ufo? Che

facce hanno gli alieni? A queste

intriganti domande risponde un

appassionar

te servizio di "Focus Extras

E.T. che biascica «telefono-ca-sa» puntando il dito verso il cosmo, ma un ometto alto co-me Don Lurio, dagli occhi va-gamente a mandorla, che educatamente saluta e cortese-mente si presenta. Per la veri-tà non è velocissimo: a spiegare tutto ci mette sei giorni. Pe-rò è chiarissimo: siamo molto evoluti, vi abbiamo creati, po-tremmo schiacciarvi come moscerini, invece torneremo in pace quando avrete ultima-to l'ambasciata. Il buon Rael, a quel punto, resta folgorato e a quel punto, resta folgorato e si mette subito al lavoro. Nelle nuove vesti, che potremmo definire del profeta, fonda il movimento Realiano e prepara l'evento. I suoi seguaci aspettano il ritorno degli Ulo come l'arrivo del messia: credono con fede che gli extraterrestri ci altuterano a risolvere i proci aiuteranno a risolvere i no-stri problemi e ci trasmetteran-no la loro felicità. Quanto poi alle religioni tradizionali, dal cristianesimo al buddismo, non hanno nulla in contrario: spiegano che sono ammirevo-li tentativi di dare un senso all'esistenza. Inutile però ag-giungere che sentono intima-mente di avere ragione loro.

Appuntamento al 2035. For-se allora non avremo ancora il Ponte di Messina e la nuova Milano-Bergamo, ma almeno ci sarà una degna ambasciata per questi esseri superiori. Sempre che siano superiori per davvero. Se lo sono, do-vranno anche dimostrarlo. Valbene andare in giro per l'Uni-verso a visitare pianeti: ma provino un po' loro a fare il Ponte di Messina e la Milano-Bergamo.

Cristiano Gatti

#### E.T. ESISTE (E CI RUBA L'ANIMA)

C'È CHI DICE DI AVERLI AVVISTATI E CHI DI ESSERE STATO RAPITO (E POI "RILASCIATO"). UN REGISTA, Varo Venturi, HA FATTO UN FILM CHE PARLA DI ESPERIENZE ALIENE. AD ALTO TASSO DI TERRORE

DI SIMONA COPPA

li Ufo esistono, non si discute. Ma è meglio non incontrarli». L'ha detto qualche mese fa il celebre astrofisico Stephen Hawking, dalle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Lo dico anch'io: dopo aver visto 6 giorni sulla Terra, film indipendente (ma gli americani hanno già comperato i diritti), ideato, diretto e prodotto da Varo Venturi. Nel film, gli alieni rapiscono gli umani, innestano loro un microchip (nel cervello, nell'orecchio, nell'osso della mascella) dopodiché li riportano a casa. E da quel momento le vittime di abduction (che significa "rapimento da parte di alieni") hanno la vita rovinata da incubi, fobie, gli occhi stralunati ed episodi di apparente schizofrenia. Solo l'ipnosi regressiva fa riaffiorare il ricordo e, in un secondo tem-

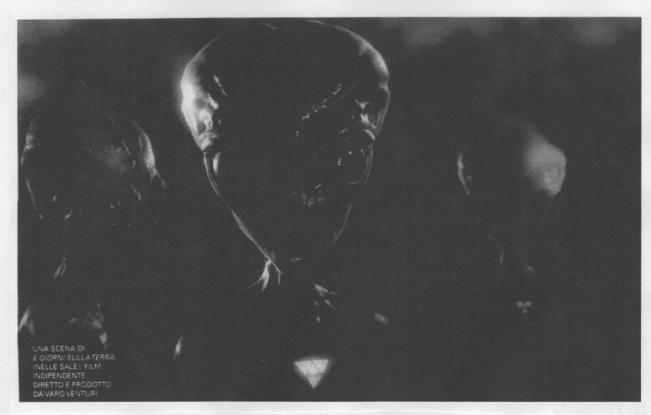



11-6-11

#### Strane luci sul lago? Il mistero è svelato «Lanterne cinesi»

#### **Gavirate**

È stato svelato su Facebook il mistero delle sfere infuocate avvistate sul lago di Varese nell'ultimo fine settimana. Si trattava di piccole mongolfiere lanciate nel cielo per festeggiare un matrimonio, in pratica lanterne cinesi.

Il "giallo" dei singolari avvistamenti è stato chiarito da uno dei promotori della iniziativa. «Non era un Ufo - scrive sulla bacheca de La Provincia di Varese **Antonio Petrocelli** - ma quelle che si

sono viste sabato notte erano le mini mongolfiere o lanterne che abbiamo lasciato volare per festeggiare a fine serata il matrimonio di mio cugino che abita ad Azzate, trala chiesetta e il supermercato Tigros del lago e in effetti quando le abbiamo lanciate dava l'idea di

una costellazione. Poi alla fine sono di nuovo atterrate per fortuna senza conseguenze».

#### Tramontano gli Ufo

Quindi nessun Ufo all'orizzonte in provincia di Varese, nessun parente di E.T. pronto a sbarcare sulla terra alla conquista del pianeta. Il mistero che ha sollevato la curiosità di tanti varesini nell'ultimo fine settimana, ma anche nei giorni precedenti, è stata chiarito.

Nella notte tra sabato e domenica tanti automobilisti si erano fermati lungo la provinciale, tra Gavirate e Groppello, assistendo a uno spettacolo unico, sorprendente, inspiegabile. In molti avevano visto una decina di misteriose sfere infuocate che volteggiavano sul lago di Varese. Prima ferme in formazione come se stessero componendo la stella dell'Orsa Maggiore poi però subito in movimento danzando con linee indipendenti secondo cadenze tanto misteriose quanto affascinanti. Diversi automobilisti, muniti di telefoni cellulari e macchine foto-

grafiche, si erano dati da fare registrando filmini e immortalando decine di fotogra-



Ufo? No, lanterna

#### Ealspra?

Le sfere rossastre sembravano oggetti non identificati e nessuno era riuscito a darsi una spiegazione plausibile di cosa

stesse volteggiando nel cielo sopra il bacino. A distanza di pochi giorni, mentre tutti si chiedevano di cosa si fosse trattato, è spuntata la testimonianza risolutiva, che ha dato una risposta a tante domande. Il mistero del lago di Varese è stato svelato, resta però da chiarire quello del Lago Maggiore. Qualche settimana fa infatti diversi cittadini segnalarono delle sfere rosse volteggiare sul lago e scomparire dietro la montagna all'altezza di Ispra. Che siano state altre piccole mongolfiere lanciate nel cielo? . P. Vac.

#### Un Ufo «marino» compare a Caorle

VENEZIA — Apparizione notturna di un Ufo in mare. L'avvistamento è stato compiuto da due coppie che si erano recate a Caorie: Giuseppe e Paola Silvestrini, Antonio e Franca Santarossa. Verso le 24, hanno scorto a breve distanza dalla spiaggia una grande sfera semisommersa del diametro di almeno 8 metri.

C. d. S. 14-7-86

#### Incontri distanziati sul tema degli Ufo

#### Avvistamenti o fantasia? Convegno

Fabio Negro

ROMA - La tendenza, molto italiana, alla scissione per motivi ideologici, ha contagiato anche il mondo esclusivo ed appassionato dell'ufologia. Per quanto riguarda gli Ufo, infatti, fino a qualche tempo fa c'erano solo due grandi categorie: gli scettici, poco disposti a credere che da qualche remota galassia qualcuno si avventurasse in spedizioni apparentemente senza motivo sul terzo pianeta di una piccola stella secondaria (cioè sulla Terra), e coloro che, con una determinazione quasi mistica, credevano che la terra, da epoche immemorabili ad oggi, fosse periodicamente visitata da viaggiatori provenienti da un mondo lontano.

Oggi le organizzazioni che in Italia si interessano di Ufo sono diventate, grazie ad una scissione, due e si confrontano da posizioni che appaiono inconciliabili: infatti dal Cun (Centro ufologico nazionale), sorto a Torino nel 1966, si è staccato il Cisu, Centro italiano studi ufologici, che ieri ha tenuto la sua prima assemblea a Roma.

Ma qual è la posizione degli ufologi del Cisu? Lo chiediamo a Maurizio Verga, comasco, uno degli organizzatori dell'assemblea romana. «L'associazione fra Ufo ed extraterrestri — risponde — è completamente fuori luogo perché non è assolutamente provata: in pratica l'ufologia è lo studio delle testimonianze delle persone che dicono di aver visto qualche cosa di strano nel cielo.

Allora si potrebbe dire, in un certo senso, che gli Ufo sono dentro di noi? Anche questa spiegazione non accontenta del tutto i soci del Cisu. La filosofia che ispira il loro la-

voro parte dalla constatazione «sociologica» dell'esi-stenza del fenomeno Ufo sulla base delle testimonianze di avvistamenti aerei insoliti, molti dei quali riconducibili a oggetti o fenomeni noti, e altri che invece ancora non sono stati spiegati. «Queste testimonianze - dicono i dirigenti del Cisu - vanno comunque spiegate, indipendentemente dalla causa cha ha originato questi fenomeni: fatti naturali ancora sconosciuti, velivoli sperimentali, visitatori alieni o anche soltanto il fortuito coincidere di cause occasionali».

Antonio Chiumiento, pordenonese, racconta che nel suo archivio di Torino il Cisu ha raccolto i dati relativi a circa 20 mila casi di avvistamento verificatisi in Italia dal 1947. I casi di incontri ravvicinati, quelli in cui si ha contatto con i presunti extraterrestri sono centinaia: le statistiche che il Cisu ha raccolto dimostrano che l'anno più ricco fu l'ormai Iontano 1954. seguito a ruota dal 1978 che, non a caso, è l'anno successivo a quello dell'apparizione sugli schermi del famosissimo «Incontri ravvicinati del terzo tipo» di Steven Spielberg.

Il dibattito, pur senza trascurare le polemiche con il gruppo rivale, prosegue pacato. Isolato dagli altri, si aggira nella sala anche un signore con la testa sormontata da una gran massa di capelli. «Cipolla Filippo Roberto, detto Elia» si presenta: ed aggiunge la sua qualifica: «Ambasciatore della civiltà primaria». Confida di sapere la verita sulla scomparsa negli anni dell'anteguerra del grande fisico Ettore Maiorana. «E' stato portato via da un Ufo, ne ho le prove; ma ritornerà».

#### Comunità «cerca» astronave Vuol perdersi nello spazio

TORINO — «A.a.a, astronave cercasi»: è questo il singolare appello «inviato a tutto il Pianeta» dai 180 abitanti di «Damanhur», la piccola «città-stato» di Baldissero Canavese, a pochi chilometri da Torino, decisi a partire «per un viaggio senza ritorno nell'Universo, per contattare altri esseri intelligenti e altre dimensioni e disposti a insediarsi definitivamente in un mondo nuovo».

«La decisione — sostiene "Coboldo", responsabile delle relazioni esterne di Damanhur — è stata presa da tutti di comune accordo nell'intento di portare avanti quella ricerca sull'uomo nel rapporto con se stesso e con l'ambiente che lo circonda, che sta alla base del nostro esperimento sociale».

Gli abitanti di Damanhur si sono così messi in contatto con la Nasa e con un petroliere texano, che finanzia progetti ed esperienze di vita in condizioni analoghe a quelle su futuribili basi spaziali.

«Al giorno d'oggi — precisa "Coboldo" — esiste la tecnologia, ma non il "materiale umano" per effettuare tale tipo di esperienze, se non su scala ridotta e in condizioni simulate». Ciò che i cittadini di Damanhur offrono sono quindi la disponibilità a partire per un viaggio forse senza ritorno, come gli antichi navigatori ed esploratori, e soprattutto la possibilità di condurre un esperimento così nuovo e radicale su larga scala.

La libera comunità di Damanhur, dal nome dell'antica città egiziana abitata da scienziati e ricercatori, è nata circa dieci anni fa.

«Proprio per la peculiarità del nostro esperimento — conclude "Coboldo" — abbiamo deciso di lanciare il "progetto astronave". Infatti, se è vero che per andare nello spazio oggi non occorre essere più dei superman, è anche vero che non tutti sono disponibili a abbandonare, come intendiamo fare noi, tutto ciò che hanno creato sulla Terra per intraprendere un viaggio nell'ignoto, verso mondi nuovi e verso nuovi modi di vita».

#### Auto in panne per colpa d'un Ufo

Bologna — Dopo l'avvistamento di un oggetto discoidale con cupola verificatosi a Bellaria in provincia di Forlì domenica sera continuano le segnalazioni.

L'ultima è avvenuta giovedì mattina verso le 6 nei pressi di Imola. A quell'ora—secondo una testimonianza—il rappresentante Emilio Del Ben, di Treviso, stava percorrendo la strada che conduce da Castel San Pietro ad Imola quando il motore della sua auto si è bloccato.

Dopo inutili tentativi per far ripartire la vettura, è sceso e ha visto proprio sopra la sua macchina, a pochi metri, un oggetto a forma di piramide piuttosto grande ed argenteo senza alcuna luce. Dopo pochi istanti l'oggetto si è allontanato senza emettere alcun rumore. Il testimone, spaventato, è risalito in auto il cui motore a questo punto si è regolarmente avviato.

■ Use avvistati nelle Marche 37AMPA-M-H-86

PESARO — Alcuni abitanti di Fratte, in provincia di Pesaro, hanno avvistato alle 17.30 circa di mercoledi scorso (se ne è avuto notifa solo oggi) nel cielo del paese un oggetto luminoso azzurro di forma discoidale con una cupola: l'oggetto aveva un diametro di circa sette metri. Per tutta la durata dell'avvistamento, circa 10 minuti, l'erogazione dell'energia elettrica è mançata.

#### Primo Ufo avvistato nell'87 Era sul monte Conero

ANCONA — Primo avvistamento dell'anno nelle Marche di un oggetto non identificato all'altezza del monte Conero, in territorio di Ancona. Due coniugi di Udine in vacanza, Pietro ed Enrica Plaino, di 38 e 25 anni, hanno segnalato di avere visto di primo mattino un oggetto cilindrico di colore biancastro, lungo una quindicina di metri e largo quattro.

C. d. Sera 8-I-1987

Un disco volante sarebbe apparso ad Alain Bernardin in un sobborgo di Parigi

#### II patron del «Crazy Horse» ha visto gli Ufo

Parigi — Alain Bernardin ha visto gli extraterrestri. Con questo titolo «Le Figaro» ha annunciato la notizia della straordinaria avventura vissuta dall'inventore e padrone del Crazy Horse di Parigi, il più celebre locale di nudo del mondo.

Trattandosi di Alain Bernardin, signore tanto conosciuto quanto rispettato, personaggio al di sopra di ogni sospetto, la segnalazione

è stata presa con molta serietà. In questi giorni in Francia i quotidiani e i settimanali più importanti si stanno dando battaglia per riuscire a regalare al loro pubblico anche un solo dettaglio in più

Alain Bernardin, un tipo schivo, che evita con cura la televisione, gli articoli, la pubblicità, per una volta si è dimostrato estremamente disponibile. Quando parla di

ciò che ha veduto si illumina come per vivere di nuovo una fantastica emozione che, secondo quanto spiega, avrebbe dovuto andare più in là

«Era da poco passata mezzanotte. Rientravo con mia moglie, come ogni sera dopo lo spettacolo, verso Louvienne, il sobborgo parigino dove abito. Ad un certo punto, mia moglie Lova mi ha detto: Alain vedi anche tu quello che vedo io?».

Pare che Lova Moor, la splendida ballerina che recentemente Bernardin ha sposato, fosse terrorizzata da qualcosa di misterioso e immobile nel cielo. Monsieur Bernardin ha rallentato, ha accostato la macchina al marciapiede, poi è sceso per ammirare meglio lo straordinario fenomeno che illuminava i suoi occhi. Vicino al campanile di una piccola chiesa, un oggetto abbagliante — ha spiegato — della forma di un disco volante lungo circa sei metri, rimaneva sospeso nell'aria.

Alain ha preso per mano Lova ed ha cominciato ad avvicinarsi. E' stato in quel preciso momento che l'«Ufo» ha sussultato verticalmente, poi ha oscillato a folle velocità in senso orizzontale, e senza il minimo suono è scomparso, per riapparire dopo qualche secondo come un'ul-

tima visione, e poi spegnersi per sempre.

«La cosa più strana — spiega Bernardin — è come tanta luce non illuminasse in alcun modo il paesaggio circostante. Una esperienza che non riesco a dimenticare. Ma allora esistono davvero gli extraterrestri, mi sono detto. Peccato che la nostra presenza li abbia spaventati. Mentre Lova tirava un sospiro di sollievo, anche se per

rimettersi dall'emozione ci è voluto molto tempo, io mi rammaricavo: avrei con immenso piacere stretto "la zampa" a un extraterrestre».

Alain Bernardin ha vissuto questa strana esperienza vicino alla sua casa, una villa straordinaria che nel giardino ha un campo da tennis in erba sintetica, circondato da piante secolari importate dalla Toscana. La «maison» di Monsieur Bernardin è un autentico museo, pensate che ci hanno abitato: Anais Nin, Henry Miller, Cézanne, Monet, Sisley, Pizarro. La sua camera da letto è quella nella quale ha dormito Renoir.

Chissà che gli extraterrestri, attirati dalla bellezza di Lova Moor, da tanta cultura e tali celebrità, non decidano di fare un'altra visita a Louviennes. Forse il maestro della seduzione, che per trentacinque anni ha offerto al mondo l'unico spettacolo di nudo che ha saputo resistere al tempo e alle mode, potrebbe insegnare la sua formula magica e sensuale anche a loro.

Intanto la gendarmeria ha preso molto sul serio la denuncia fatta da Bernardin, e il centro di ufologia di Toulouse ha spedito i suoi tecnici a fare sopralluoghi

Lea Pericoli

200005550000000s

#### Gli Ufo, la Lega e gli stipendi buttati

Giovanni Muttoni Milano

Caro Colaprico, scorrendo le pagine internet del Parlamento Europeo mi sono soffermato sulle attività dei nostri illustri europarlamentari Mario Borghezio e Matteo Salvini. Il Borghezio è intervenuto su temi scottanti quali la desecretazione della documentazione sugli Ufo, l'aceto balsamico greco, un libro sulle feste religiose della UE e la tutela del convento di Mor Gabriel in Turchia. Devo ammettere comunque che il Borghezio si dà parecchio da fare in Europa, con molte interrogazioni soprattutto sulla minaccia di del continente da parte delle comunità Rom. Meno prolifico e più focalizzato appare il Salvini, il quale si è occupato - tra le altre cose - di pratiche di mutilazione genitale in Bulgaria, dell'uso (a suo avviso scorretto) della lingua araba sul sito Internet della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, e del fatto che la polizia turca ha impedito la celebrazione del Santo Natale nella chiesa di San Sinesios Rizokarpaso a Cipro. Mi ricordi, Colaprico, quanto guadagna un europarlamentare?



CHI SA SPIEGARE IL MISTERO DELLA FOTO?
L'8 novembre di sei anni fa, il signor Angelo Lucini riprendeva questo scatto alle ore 2,15, davanti al santuario di Castellone, quando venne quasi accecato da un bagliore improvviso. Dopo lo sviluppo, la sorpresa di vedere una strana palla luminosa la cui origine è del tutto sconosciuta. Alcuni fotografi hanno analizzato l'immagine e la pellicola, che non presenta tracce di alterazioni. Nemmeno il centro nazionale di Ufologia ha saputo dare spiegazioni

#### Cartellone

Intelligenze extra-terrestri. Prima giornata di studi oggi per gli "esploratori dello spazio". L'appuntamento è dalle 9 di mattina fino a tarda sera al Teatro turismo di Città per il secondo simposio Mondiale sulla esplorazione dello spazio e la vita nel cosmo che quest'anno tratterà di "intelligenze extraterrestri e frontiere della bioastronomia e del Seti". Cordina i lavori Roberto Pinotti, l'ingresso è libero. inf. 0549/882412

Ha sorvolato la città

#### Il dirigibile scambiato per un Ufo

In molti ieri sera hanno temuto di essere alle prese con un Ufo, vedendo un grande oggetto che splendeva nel cielo. Invece si trattava di un dirigibile della Good Year; una reclame che ha tenuto i reggiani a naso in aria.

ander 26-11-00

Gli alieni non soltanto esistono, ma vengono anche sulla Terra a compiere esperimenti da aguzzini: questa è la sensazionale conclusione a cui sono arrivate le autorità statunitensi dopo avere esaminato le prove di un lunghissimo avvistamento fatto nel novembre scorso dal pilota di un jumbo e controllato le testi monianze di tante persone usate come cavie dai visitatori spaziali - I coniugi sottoposti a dolorosi test

#### di GIULIO ORECCHIA

Ton è più tempo di sogni e illusioni. La bella favola di Cappuccetto Rosso (abbiamo scoperto) nasconde nefandezze non più narrabili; zio Paperon de' Paperoni è uno schiavista disposto a calpestare perfino i parenti; la Fatina di Pi-nocchio è un'inflessibile picchiatrice. E gli extra-terrestri non solo esistono, ma sono anch'essi delle «sporche entità», cattivi come l'aglio e senza scrupoli.

Ora se ne sono accorti anche quelli della Federal Aviation Administration, l'aviazione civile statunitense, che dopo un ennesimo avvistamento di Ufo, nel novembre scorso, hanno avviato una severa inchiesta sul fenomeno. I risultati dell'indagine sono di questi giorni e sono a dir poco strabilianti.

Scopi della Federal Aviation Administration. la Faa, erano innanzitutto di verificare la credibilità degli avvistamenti, e in secondo luogo di individuare l'atteggiamento che gli «esseri spaziali» hanno tenuto e terranno nei confronti del genere umano. Incominciamo dal primo passo quanto ha reso noto la Faa circa il «contatto ravvicinato» del 17 novembre 1986 riferito dal mente di una tecnologia comandante Kenjiu Te-di molto superiore a quelrauchi, di 47 anni, ufficiale di provata abilità e sicuro equilibrio psichico, Boeing e i due oggetti miche può vantare sedici anni di carriera senza mac-

#### **ECCO LE PROVE**

novembre dell'anno scorso Terauchi decollò da Reykjavik col suo Boeing 747, diretto ad Anchorage, in Alaska, lo fece con la serenità di sempre: conosceva la rotta che aveva percorsa decine di volte e poteva contare su un copilota e un navigatore assolutamente affidabili. Trasportava un carico di vino francese Beaujolais destinato al mercato giapponese.

Verso le sei pomeridiane, mentre l'aereo volava a circa diecimila metri di quota, Terauchi vide due colonne di luci che sbucavano dal buio un miglio più in alto e trenta gradi a sinistra del suo «747». Pensò si trattasse di un aereo militare e perciò si mise in contatto con la base di Anchorage da dove gli risposero, sorprendentemente, che l'unico aereo nella zona era il suo. «Poco dopo», ha raccontato il pilota, «le due luci si avvicinarono fino a trecento metri da me e scoprii che si trattava di due cilindri neri che proiettavano una luce incredibilmente brillante, la quale non faceva ombre».

Terauchi capi subito di che si trattava, ma non ebbe paura di collisioni: ha sostenuto che i due ciobiettivo, seguendo passo lindri possedevano un'in-passo quanto ha reso noto credibile possibilità di spostamenti e accelerazione, prodotti evidente-

la umana.

Per cinque minuti il steriosi volarono di conserva, poi gli Ufo accelerarono di colpo e spariro-Quando la sera del 17 no all'orizzonte. Al loro posto comparve in lontananza la sagoma di un gigantesco pallone, grande quanto due portaerei.

Fu a questo punto che i controllori di volo di Anchorage videro sui loro radar che vicino all'aereo giapponese c'era «qualcosa», e chiesero conferma al radar di una base militare che era nella zona. E anche questo radar rispose affermativamente.

Il dialogo tra Anchorage e Terauchi si fece fittissimo. Da terra comunicarono al pilota che avrebbe potuto modificare a suo piacere la rotta per evitare il «traffico». Terauchi preferì continuare il suo viaggio. Ora le foto degli schermi radar che segnalarono l'Ufo e la registrazione della conversazione tra il pilota giapponese e la base sono disposizione degli addetti ai lavori. Noi stessi siamo in grado di pubblicare una delle immaginiradar concessaci dalla

Ridere sull'esistenza degli Ufo d'ora in avanti sarà un po' più difficile. Anche perché gli ufologi, con i loro studi sulle frequenze degli avvistamenti e sulle località in cui si sono verificate, hanno provato che gli oggetti non identificati si muovono secondo leggi logiche, quasi seguissero un calendario previsto e rotte a lungo studiate.

Le rotte. Fin dal 1954, l'ingegnere francese Aimé Michel, stimato professionista parigino, notò che, stando alle notizie pubblicate dai giornali, gran parte dei contatti avvenuti sul suolo francese si erano verificati nel sudovest del paese. Incuriosito, lui che di Ufo fino allora aveva sentito parlare solo attraverso gli organi di stampa, prese una car-tina geografica e, alla maniera dei generali durante le guerre, piantò delle

bandierine sui luoghi in cui gli Ufo si erano fatti vivi. Piano piano le bandierine si concentrarono su una linea retta che da Bayonne, passando da Lencouacq, Tulle, Ussel e Gelles, giungeva a Vichy. Dal nome del luogo di partenza e da quello del luogo di arrivo chiamò la sua linea «Bavic».

Prolungando quella linea verso nord e verso sud su una carta della Terra, si è ora scoperto che essa disegna una perfetta orbita intorno al nostro pianeta. E fin qui nulla di speciale. Lo speciale sta nel fatto che Bavic è, tra tutte le orbite possibili, quella che sorvola il maggior numero di terre ferme, scartando gli oceani. Tocca infatti, da sud a nord, l'America meridionale, poi attraversa l'Europa dalla Francia alla Finlandia, infine sorvola la Siberia, il Giappone e sfiora l'Australia. Una rotta di questo tipo rappre-senta l'iter ideale per chi voglia studiare il genere umano col minore dispendio di carburante.

Usando lo stesso sistema con cui Aimé Michel scoprì Bavic si è ora scoperta Soupo, che collega Southend-on-Sea in Inghilterra a Po di Gnocca, presso Rovigo. La Soupo, che taglia quasi ad angolo retto la Bavic, copre longitudinalmente tutta l'Arica, attraversa l'Europa, l'Alaska e, in orizzontale, gli Stati Uniti per poi finire sul Pacifico. «Appare chiaro», ha detto di recente il pilota Terauchi, «che agli Ufo ben poco importava, quando mi si avvicinarono, del mio peraltro prezioso e appetibile cari-

co di Beaujolais».

# CHIEDI AL TEOLOGO

SCRIVERE A ILTEOLOGO@FAMIGLIACRISTIANA.IT

17-4-2011

FAMIGLIA CRISTIANA N. 16/2011

# Come la Chiesa spiega gli Ufo?

stamenti di Ufo? Come spiega la Chiesa cattolica i tanti avvi-RODOLFO V. - E-MAIL



INTROVIGNE DI MASSIMO

sta gli Ufo o Ovni (oggetti vozione su che cosa veda chi avviscienza. Se fosse vero che quesolvere con gli strumenti della di una questione di fatto, da risti avvistamenti sono un indilanti non identificati): si tratta La Chiesa non ha una posi-

no chiesti qual è lo statuto teologico di esseri zio dell'esistenza di extraterrestri, alcuni si sode. I teologi che se ne sono occupati pensano sono pronunciamenti ufficiali della Chiesa intelligenti che vivano su altri pianeti. Non ci che, se si tratta di persone, Dio avrà provveduma credere che esistano non è contrario alla fecome ha chiamato gli europei a evangelizzare to anche a loro in modi che ignoriamo. E - così popolazioni di cui per secoli hanno ignorato l'esistenza – nessuno può escludere che in futu-

di altri pianeti. Pono prove sicure. oggi non ce ne so sto che esistano: a Vangelo a persone la Terra a portare il ro Dio chiami gli abitanti del-

DIZIONARIO MINIMO

e per la ci vivere reglio, nel 2009, a radio

lato-che operando nell'interesse del paese sulla tua personcina. Tu sei cuell eurodepu

padania libera, has desto che avressi chie

IMMORTALITA. Condizione che il Creatore dà alle creature mediante la risurrezione

SESSO. Gli aspetti fisici che e la loro relazione aperta femmine di una specie distinguono maschi e alla procreazione.

"unidentified flying object" ovvero oggetto volante UFO. Acronimo per non identificato

eners, led granes in ouepuration of the m o piacere! To sei quello che nel 1979 hai ampulance marocchino di 12 anni ... Ma fam

piacere il Tu sei quello che ha proposto di operazioni finanziane relative alla "fantoquello che pattendosi con ono e contro lo uto ci sono o no!! Ma famm o piaceje! Tu se lo che veramente cianteressa è sapere se gli la penzina sale gio no dopo giorno .... Que stica, che co ne fotte a nule se il prezzo del tale aligne sel mest per una visita special

shuttamento dei minori, nel 1993 hai avuto

esercitato violenza fisica su di un venditole una condanna di 1 mese e passa, per ave



a cura di Edo e Gigi (I Fatebenefratelli)

niente di le se non le tue con inue ndicole esternazioni ci siamo un po documentat stra Napoli deviebbe restare fuori dall Liu rro, ce chiamo di far capire a chi ci legge il nostro monzir torinese prima d'ogni al lopa. Noi dal canto nostro, non sapendo piame fare per forza, visto che ser stato a de gomen o parliamo di te. Allota, caro aro Borghezio, visco che hai pariato di monnezza noi pei restare in artoguere le statue di Garibaldi Insutta la pa e chiena mo che ve site fullute utilo quel danja e se capisca! Mo che a zezzenella posite della "dichia azione degli interessi di ze che le ne fotte comu e Garibaldi??!! Th dichiarare (Wedi awyocato Boighezio, la dif ser quello che al Parlamento Europeo, a proalla voce resercita le seguenti funzioni o a carattere finanziano dei deputati", nel 2005 to one clera da fottere delle nostre prochezi nvita retribute" has dichiarato "niente da

finiral sperchi sezzi e incivili, e che la no

th chise, o peggio cosa ser E scusa lo dob

se ne so hydre 'e corza. Alla prossima ti odiamo, di faircompassione, perche com e notevole: tu odi tutti quanti noi ma noi non d industrie, avvelenando le nostre campa quanto di più bello oi sia in quanto non sap mondo, e non suamo qui ad elencarti la no viamo in una citta stupenda ed unica a sel costiento a vivere na la nebola mentre prendiamo le rue pene e le jue soffe enze terenza tra te e nor sporchi, sozzi e incivili gia servolato la padania ed avendoti visto dillore .... in forse non lo sai, ma essi hanno tonnese, lasora perdere di ufo (oggetto vo gne e, per concludere, caro il nostro monzio sversato a ribura rossici delle vostre opulen ra la una cosa, falle smontare e mandale a se har agione a volene smantellare ... Allo statue di Garibaldi ... a pensarci bene for planic se lo capi esti. Ed a proposito delle sua storia fatta di arre, cultura, archeogra e noi, cu tutt a mmuniezza ca tenimme, vi dir si veglia, chiamate invidia, eh si perche TU soft I di duel peccato o vizio capitale che lance non-identificate, non il preoccupare interrate la mello stesso posto dove avete noi snorchi sozzi ed incivili, noi le laremo

nosti ven problemi Che ce ne forte a nu e

se non ce la lacciamo ad arrivate a fine me-

menti Uto Bravo! Finalmente has capito sto in sede europea, the turn gli stati mem

colgano il segreto apposto sugli avvista

se che ce ne fotte a nu e se dobbiamo aspet

Paro Borginezzo, aprilano

ANNO XVII - N. 19 - MILANO, 12 MAGGIO 1955

# nell'aeronautica

re le manovre attribuite ai dischi volanti discussa in termini realistici la possibilità di costruire macchine in grado di compie-In un convegno di ingegneri americani si è

Maner Lualdi), se i dischi vocato on sappiamo ancora, fra tan-ta messe di testimonianze e pure se sono soltanto frutto di lanti esistono veramente, op-"Massimo" e presentato da suggestione o di errata intertica e ai tecnici della difesa esperti chine, la realtà delle misteriose macpretazione di fenomeni naturapotessero esservene di quelle role si può dire che, mentre fiaerea nuove idee. In altre pale macchine per discutere se presupposto dell'esistenza delno ad oggi si era partiti dal Ma, per quanto dubbia sia libri pro e contro (uno dall'Editrice milanese di Aimé Michel, pubbli-L'enigma dei dischi voultimi in ordine di temdi ingegneria aeronauesse forniscono agli

preziosi nel guadagnar quota sogno di lunghe piste di decolma non avrebbero neanche bisisti sono stati d'accordo ne vulnerabili dal cielo. I congres lo e di atterraggio, facilmente vo indirizzo delle costruzioni o cinque anni fa. Uno di lor quanto non si pensasse quatti ticale sia vicina molto più di ritenere che l'era del volo verl'energia fornita dai mezzi di propulsione per compiere le tendere — sempre sull'esempio dei famosi "dischi" — alla reaaeronautiche, che dovrebbero ha anche preconizzato un nuodo di utilizzare integralmente può dire che forse mai un parai motori). In conclusione, si di mezzi direzionali, oltre che oggi affidata a un complesso nīd lizzazione di macchine in gradisparate manovre (cosa

re ipotesi, i congressisti sono stati d'accordo nel restare più poca a Baltimora. Si dice con-cordemente che i dischi siano dice: le possibilità di movimen-to attribuite ai "dischi" sono parte dalle manovre per arri-vare alle macchine. Ossia, si convegno dal generale Benjato sintetizzato in apertura del stati invitati a discutere è stati delle possibilità di movimenzione di velivoli di tipo più o meno convenzionale, ma dotagli sforzi inventivi nella creado di concentrare gli studi e aderenti alla realtà, suggerenrientrano nel campo delle pudal momento che macchine di schi" o di "sfere volanti". Ma Baltimora sarebbe rappresen-tata dalla costruzione di "dinato alcuni dei congressisti di potesse contare su velivoli do-tati delle possibilità cui abbiarea, che potrebbe raggiungere un alto grado di efficienza se questo è molto interessante ai rate ad angolo retto. Tutto provvisamente la rotta, con viverticalmente e di mutare imin grado di salire e scendere tiene annualmente in quest'eingegneria meccanica che si so della Società americana di taluni partecipanti al congresquesto senso si sono espressi dotate di quelle proprietà? In si possono costruire macchine bene, perche non studiamo se estremamente interessanti; orla necessità di studiare velivoli che, come i famosi "dischi", più tempo in terra per prende-re velocità che in volo ». Di qui « Gli aerei d'oggi trascorrono min Kelsey in questi termini: blema che i congressisti erano to attribuite ai dischi. Il proideale alla quale hanno accenmo accennato. La soluzione fini della moderna difesa aegenere almeno ora

sentato dall'enigma dei dischi al progresso di quello rappresia si tratta) è stato più utile to della rampara lac ni rampa volanti.

capaci di compiere le sorpren-

mincia il processo inverso: si fantomatici "dischi", ora si codenti manovre attribuite ai

## COSTO D'UN INCIDENTE

cosa come 228 miliardi di lire sarebbero quindi costati qualcon conseguenze mortali verifiognuno degli incidenti stradali all'incirca. Solo per indennizla incidenti verificatisi nel 1954 riali, in complesso, di assicurazione e quelli matesone liquidati dalle Compagnie no compresi i danni alle permilioni di lire). Nella cifra socatisi nella Germania Occidenrileva che nello scorso anno gli uffici governativi di zare i superstiti sono stati spesi la marchi (circa diciannove tale è costato in media 125 mi-120 miliardi di lire. Una statistica pubblicata dai dodicimi-

## BENZINA ATOMICA

processi in cui entrano in gio-co il calore, la pressione, la di-stillazione. La sezione ricerche New Jersey, e nel quale sarà appunto studiata la possibilità di ricorrere all'energia atomica nei processi di raffinazione del zina) oggi ottenuti mediante principale dei quali è la ben-■ Una delle più recenti appli-cazioni pacifiche dell'energia atomica è quella di cui ci giunsione americana per l'energia petrolio. Nel nuovo impianto si della "Standard Oil" ha recendal petrolio tutti i prodotti (il di Upton gestito dalla Commisso da due anni nel laboratorio ve in tal senso sono già in corsto più basso dell'attuale. Protenti tipi di benzina ad un cobile produrre nuovi e piu podiazioni atomiche, sara possistudierà se, utilizzando le ratale del costo di 250 mila dolgetto di un impianto sperimentemente messo a punto il proenergia dell'atomo per ricavare va alla possibilità di usare la ge notizia dall'America, relatilari che sorgerà a Linden, nel

lo risparmierebbero minuti atterrare verticalmente non sorifare su vasta scala. Aerei che sperimentale; bisogna poterlo

fossero capaci di decollare e di

atomica.

ticalmente. Qualcosa di simile è già stato fatto, ma in via

siano capaci di sollevarsi ver-

di 1. ANGGLA

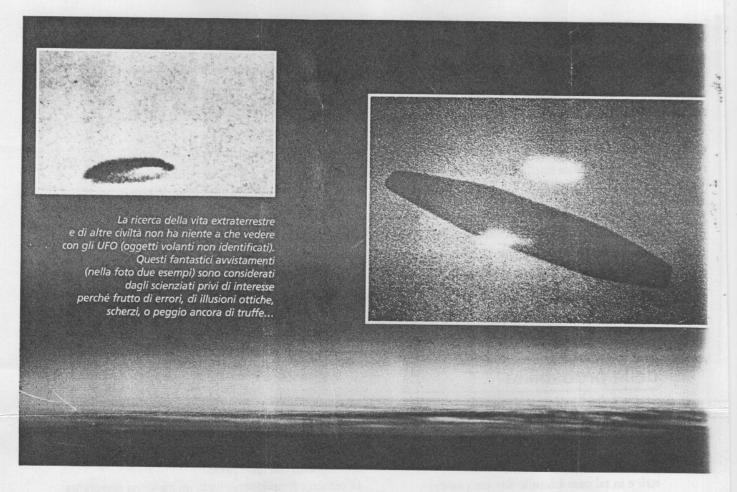

gramma di ricerca di intelligenze extraterrestri (il progetto SETI, Search for Extra-Terrestrial Intelligence): ed è un'ipotesi ritenuta ormai come plausibile da gran parte della comunità scientifica, sia pure con diverse posizioni individuali (non impossibile, possibile, probabile, molto probabile).

D'altra parte solo nella nostra Galassia vi sono oltre 200 miliardi di stelle. E nell'Universo vi sono miliardi di galassie. Come si fa a escludere l'ipotesi che la vita e l'intelligenza si siano evolute in qualche altro pianeta?

È comunque un esercizio mentale molto stimolante, che permette tra l'altro di riflettere anche su certe strutture dell'Universo e sulle leggi che lo regolano.

#### Gli UFO non c'entrano

È forse bene precisare, per cominciare, che tutto quello che verrà detto in questo capitolo non ha nulla a che vedere con gli UFO.

Gli UFO, infatti, sono considerati dalla comunità scientifica privi di interesse, perché palesemente frutto di errori, illusioni ottiche, scherzi ecc. E infatti nessuno se ne occupa (e tantomeno la NASA).

Altra cosa, invece, è ragionare sulla possibilità che un processo analogo a quello avvenuto sulla Terra possa essere avvenuto altrove: non solo per dar origine alla vita ma, grazie all'evoluzione, a forme intelligenti e tecnologiche.

Se è avvenuto sulla Terra, perché non potrebbe

essere avvenuto su qualche altro pianeta abitabile? Nel precedente capitolo abbiamo visto quali sono le condizioni necessarie (per quanto ne sappiamo) affinché la vita possa 'innescarsi', così come è accaduto sul nostro pianeta. Oggi vedremo quali sono le probabilità che ciò si sia realizzato e che abbia dato luogo allo sviluppo di forme intelligenti e tecnologiche. Inizieremo quindi subito col proporre delle valutazioni probabilistiche basate su vari studi (e su opinioni personali di vari studiosi) che abbiamo elaborato con l'aiuto del prof. Alfonso Cavaliere e del prof. Daniele Fargion, astrofisici all'Università di Roma.

#### Un calcolo delle probabilità

Cominciamo col dire che, naturalmente, può esserci un atteggiamento di totale negazione, a priori, dell'esistenza di altre civiltà extraterrestri: e in tal caso è inutile fare dei conteggi. Un altro atteggiamento (che è sostanzialmente quello condiviso dalla maggioranza degli scienziati) consiste nel dire che, siccome esistono delle leggi generali che valgono in tutti i punti dell'Universo, si può ragionevolmente pensare che un certo fenomeno avvenuto in un punto possa verificarsi anche in un altro, se le condizioni sono analoghe. Perlomeno sempre mediamente.

Naturalmente la difficoltà consiste nel valutare le varie situazioni e i vari processi, e trarne poi una probabilità statistica. Per questo abbiamo cercato di tracciare due "curve": una ottimistica e l'altra pessimistica.

La prima corrisponde alle valutazioni fatte da persone come lo scrittore Isaac Asimov o l'astronomo Carl Sagan. Nel suo libro *Civiltà* extraterrestri, Isaac Asimov fa un'analisi accurata delle probabilità dell'esistenza di altri mondi; noi le considereremo il massimo dell'ottimismo ragionato' e rappresenteranno quindi la curva superiore.

Per quanto riguarda il pessimismo è difficile dire fino a che punto si può essere pessimisti: comunque ci sembra che le cifre sotto indicate possano rappresentare una valutazione abbastanza restrittiva.

I dati si riferiscono alla nostra Galassia, una realtà di cui conosciamo meglio il numero di stelle e certe condizioni locali. Naturalmente si tratta di cifre arbitrarie, ma che costituiscono un esercizio interessante, per ragioni che vedremo in seguito.

#### **COME FOTOGRAFARE UN UFO**

Volete fotografare un disco volante, un'astronave extraterrestre o un oggetto non identificato?

La tecnica è semplicissima: basta un macchina fotografica capace di esporre due volte lo stesso fotogramma.

Primo passo: costruite un modellino di disco volante, o più semplicemente compratene uno in un negozio di giocattoli, e procuratevi un panno nero.

Secondo passo: disponete il modellino del disco volante davanti al panno nero e scattate una foto.

Adesso dovete riavvolgere il rotolino di un fotogramma. Terzo passo: uscite di casa e scegliete un panorama che vi piace. Scattate la foto.

La doppia esposizione farà apparire anche il disco volante. Se avete calcolato bene la posizione l'astronave extraterrestre sembrerà volare nel cielo.

Con questo banale sistema, a Gulf Breeze, in Florida, un signore di nome Edward Walters insieme alla moglie ha messo in piedi una delle più colossali truffe riguardanti falsi avvistamenti di UFO.
Sulla scia dello scalpore creato dalle foto, i coniugi Walters hanno scritto un libro e collaborato a una sceneggiatura sulla loro storia di avvistamenti e incontri con gli extraterrestri. Guadagni: oltre mezzo miliardo di lire.

Chiude il Simposio Ufo, la parola al Cun

# TOVE SANGACET

per osservare strani oggetti in cielo C'è un paese norvegese dove ogni giorno è buono Centinaia di casi, indizi e testimonianze sconcertanti:



Le immagini di due avvistamenti Ufo

boccava di appassionati, eletblema e ai fenomeni connessi. corsi per il IV Simposio in-Ieri il teatro Turismo traternazionale dedicato al probio ha attratto centinaia di quest'anno l'amletico dub-"ufofili" a San Marino, ac-Alieni sì, alieni no. Anche

tare) osservi al minuto la tacidi o diapositive da proietproprio filmato, i propri lumicrotono (ognuno con i si può aspettare che un meeting con 50 ospiti attesi al no slittati. Daltronde non ci che la corsa abbia impedito si e messa in mezzo. Sembra si davanti ai termini scienticoli inevitabili inconveniensitivi sempre più forniti, i piclogi, così i loro interventi soti, la brava traduttrice in criarrivo in orario di molti ufolici e persino la Mille miglia to il mondo, gli stand espol'andirivieni di relatori da tutdi origine extraterrestre. Poi la fine del convegno oggetti messo di mostrare prima delcatore americano che ha prola di Derrel Sims, un ricertrizzati dalla presenza in sa-

bella di marcia. Fra le co-

gen. Salvatore Marcelletti, un tica Italiana, la relazione di zante", specie per l'Aeronaugioni. Altrettanto "imbarazno visitano queste fredde rele strane luci che ogni giorcinanza di due aeroporti al contrarli e osservarli. La vimai del tutto normale innon abbia nulla a che fare con militare e uno civile, sembra luogo degli avvistamenti, uno ripetitivi", nel senso che è orcatalogati come "fenomeni credibile situazione in cui si Scandinavia. Lì gli Ufo sono piccolo paese al centro della trovano alcuni abitanti di un ti della giornata di ieri da sepositive, ha illustrato l'inge), con l'aiuto di alcune diare Odd Gunnar Roed, L'ingnalare quella del professomunicazioni più interessanquirente norvegese (Ufo Nor-Duemila.

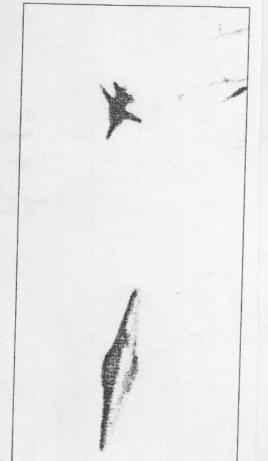

noscera presto: prima de a data da destinarsi. Per i traterrestri, la verità si cogià in contatto con entità exriscono da tempo di essere contattisti, coloro che assedei dischi volanti è rinviato detto sull'esistenza o meno nale. Naturalmente il verdel Centro ufologico naziorelazioni di alcuni membri nerà oggi alle 13,30 dopo le torsioni. Il Simposio termimandi e dalle direzioni di vostati messi a tacere dai colo con minacce velate e riri di fenomeni aerei anomastimonianze di piloti italiacelletti ha raccolto 100 teaficionados del Simposio, Mar i piloti coinvolti sarebbero ranta civili, testimoni oculani, sessanta militari e qua li. Ma la cosa più grave è che dei quadri di artisti sammarinesi

OKIORANIOENKOM IO ARSEU

Raccolte 860 mila lire con l'asta he incanto di vendita.



#### INSISTE NEL SUO RACCONTO la donna che vide i "marziani...

E' stata interrogata da un ufficiale dei carabinieri - Anche presso Cremona c'è chi pretende di avere incontrato un essere misterioso

Pirenze 2 novembre, notte.

Propalazione di notizie false e tendenziose o violezione dei territorio nazionale? Questo il dilemma che i carabinieri devono risolvere in niargine alla straordinaria denuncia presentata al maresciallo comandante la stazione di Bucine da Rosa Lotti in Dainelli, la colona quarantenne che afferma di essere stata derubata di una calza e un mazzo di fiori da due « omini », poi fuggiti a bordo di una «curiosa » macchina aerea.

Un ufficiale dell'arma, il cambiano dell'ufficiale dei carabiniemitano del control del cont

china aerea.

Un ufficiale dell'arma, il capitano Massaro, è stato inviato a Bucine appositamente per interrogare la Lotti, che, a quanto risulta, ha confermato in ogni particolare il già noto racconto. La sua descrizione della strana macchina è d'altra parte suffragata da altra parte suffragata da altra testimonianze, tutte regolarmente verbalizzate dai carabinieri. Si tratta di un apparecichio fusiforme — è stato precisato — in grado di librarsi nell'aria sia a volo radente, sia a volo verticale. Un dipendente delle - Officine Galileo -.

Firenze 2 novembre, notte. [Marcello Pistocchi, sarebbe sta-

apparizioni come quelle a Poirino (giugno 2006, frazione Becchio), a Villanova (2008, nei pressi di Borgo Corveglia), a Riva (giugno 2009, nei pressi di cascina Marti-

Fino all'apoteosi del 13 giu-. gno scorso, di nuovo a Poirino ma nei pressi di cascina Rivetta. Li, sui terreni di Giorgio Vittone, è comparso quello che è stato definito il crop circle più grande d'Italia. A renderlo unico non solo le dimensioni (un diametro di circa 160 metri, una superficie superiore ai 20.000 metri quadrati), ma anche la complessità del disegno: un fiore a sei petali ciascuno ornato da un cerchio decorato, e una sorta di raggiera centrale.

Questa composizione, per dimensioni e forma più dei precedenti ha alimentato la: 'coda" inevitabile in questi casi: le riprese televisive per le trasmissioni sui "misteri", le interpretazioni più varie e anche la scoperta di una scadenza, il 24 novembre, celata nella geometria tra il grano. Data poi trascorsa senza che si verificassero le previsioni avanzate da due differenti studiosi: l'incontro faccia a faccia con gli extraterrestri, oppure un terremoto devastante in Giappone.

E' Edoardo Russo a evidenziare come i cerchi del Wiltshire abbiano fatto scuola in Italia: «Bisogna realizzarli in luoghi di facile accessibilità, meglio se su terreni leggermente in pendenza perché anche da terra si possa ammira-re il tracciato. L'agricoltore riceve un indennizzo per il dan-

Il Centro Ufologico nazionale contro Filiberto Caponi

#### Fotografa marziani, sconfessato

Il centro ufologico nazionale, il maggiore organismo italiano del settore (da ventisette anni impegnato nello studio scientifico del fenomeno Ufo) ha preso atto con soddisfazione della sconfessione del clamoroso caso fotografico riferito alla presenza di un presunto extraterrestre nel paese di Pretare di Arquata del Tronto, nei pressi di Ascoli Piceno, venuto alla ribalta della cronaca attraverso un settimanale, una rivista specializzata e una trasmissione televisiva della Rai Due. Addirittura «Le Figaro» si era interessato del caso sollevato da Filiberto Caponi.

L'intervento per turbativa dell'ordine pubblico effettuato dai carabinieri (gli uomini della stazione di Arquata del Tronto non avevano mai creduto agli avvistamenti) e della magistratura, ai quali il protagonista della vicenda ha infine smentito la versione precedentemente sostenuta e confessato il falso, sottolineano gli esperti del Cun è avvenuto solo dopo un confronto stabilito in loco con le autorità dai ricercatori del centro all' indomani dell'inchiesta sul caso, articolatasi in quattro successivi sopralluoghi.

«La sconfessione di questa montatura - conclude il presidente del Cun, professor Mario Cingolani - risponde ai fini istituzionali del centro ufologico nazionale miranti a sostenere ogni elemento concreto su genuini fenomeni Ofu, ma anche asmascherare qualsiasi mistificazione nell'interesse della ricerca scientifica sul fenomeno».

#### Extraterrestre fotografato

#### Ufologi italiani sconfessano l'autore

ROMA. Il Centro ufologico nazionale, il maggiore organismo italiano del settore, da 27 anni impegnato nello studio scientifico del fenomeno Ufo, ha preso atto con soddisfazione della sconfessione del clamoroso caso fotografico riferito alla presenza di un presunto extraterrestre nel paese di Pretare di Arcuata del Tronto, presso Ascoli . Piceno, venuto alla ribalta della cronaca attraverso un settimanale e una trasmissione televiŝiva della Rai. L'intervento per turbativa dell'ordine pubblico effettuato dai carabinieri e dalla magistratura, ai quali il protagonista della vicenda ha infine smentito la versione precedentemente sostenuta e confessato il falso, sottolineano gli esperti del Cun, è avvenuto solo «dopo un confronto stabilito in loco con le autorità dai ricercatori del Centro all'indomani dell'inchiesta sul caso, articolatasi in quattro successivi sopralluoghi». «La sconfessione di questa montatura — conclude il presidente del Cun, prof. Mario Cingolani — risponde ai fini istituzionali del Centro ufologico nazionale miranti a sostenere ogni elemento concreto su genuini fenomeni Ufo, ma anche a smascherare qualsiasi mistificazione nell'interesse della ricerca scientifica sul fenomeno».

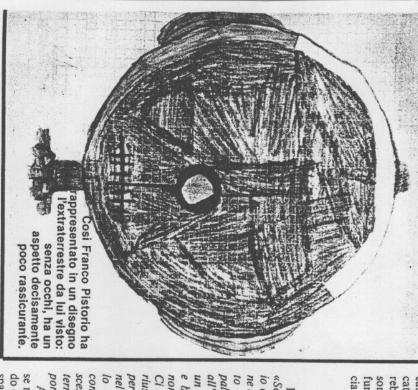

a giocare insieme al solito poqualche giorno non vanno più bili di Barriera del Bosco, da Nasca di 8, tre amici inseparaagrumeto alla base dell'antensto, nello spiazzo d'un vicino no Musumeci, entrambi di 9 anni, e Gianfranco ranco Pistorio e Sebastia-

> nitori, hanno spiegato il perdopo le insistenze dei loro gepaura». E soltanto da poco, na della Rai-Tv. «Abbiamo

Catania, gennaio

La cosa che più ha sorpreso i quando hanno visto un disco volante con due extraterrestri. Psicosi, frutto di fantasia?

Era mezzogiorno di venerdì

catanesi è che nel punto indi-cato dai tre bimbi, dove ci sacia spaccata. sono state trovate tracce di rebbe stato l'avvistamento, fumo e di bruciato e una roc-

### La roccia

con una tuta bianca, che è portello». terrestre è rimasto accanto ai sceso a terra. Un altro extralo ed è uscito un marziano nel disco si è aperto un portelper scappare. All'improvviso e brillava. Io e i miei amici all'antenna, sospeso nell'aria, Ci tremavano le gambe e non un disco volante. Era rotondo pallone che ho visto, vicino riuscivamo a trovare la forza non sapevamo che cosa fare. to mentre correvo dietro ai ne e stavamo giocando. E staio avevamo trovato un pallo-«Sebastiano, Gianfranco ea Racconta Franco Pistorio:

extraterrestri». pancia e si mette a letto. Spie-Dice soltanto che ha mal di conta nulla dell'avventura. do di corsa casa sua, pallido e ga adesso quella sua bugia: se ne scappa via, raggiungen-«Temevo una vendetta degli spaventatissimo; ma non rac-A questo punto Gianfranco

racconta Franco, «di nasconprima. «Ho pensato subito», sti soli, hanno più paura di Gli altri due bambini, rima-

spaccata

9 con un getto di di bruciacchiati posto trovati se Una strana Molto spaven DISTO

roccia da dove potevo osserun mostro, era senza occhi». era sceso a terra aveva una so? Che l'extraterrestre che visto. Che cosa ricordo adesvare i marziani senza essere dermi dietro uno spuntone di faccia spaventosa, sembrava

specie di tubo lungo da cui aveva una pistola. Era una quella pistola in mano, perché meci. «E interviene Sebastiano Musu-«Sì, era proprio brutto», faceva paura con

> co». contro di essa un getto di riore della roccia e poi span avanzare verso la parte a Franco. Lo abbiamo usciva un getto di fuoco guardavamo spaventati,

ventura ai genitori. «Sulle no decisi a narrare la loro bambini più grandicelli si Solo dopo alcuni giorni, i bimbo al cronista, guidan lo, «il mostro ha sparat «Li, proprio li», raccon

# MADONNA SANTA CHE IMPRESSIONE!

to uno sportello e ne è uscito un essere in tuta bianca hanno visto un disco volante: all'improvviso si è Erano vicino all'antenna della Radiotelevisione quando aper-

Gianfranco Nasca, anni, col padre Salvatore e la sorella. Con i due amici, sarebbe stato protagonista della straordinaria avventura.

QUIZ MESE Anno XVII, n. 6, giugno 2011

#### Simboli Mili e Misteri

a cura di Giuseppe Dicorato

#### SVELATI I DOCUMENTI SEGRETI DELL'FBI SUI DISCHI VOLANTI

«Al Direttore dell'Fbi, dall'agente speciale Guy Hottel, Washington. Oggetto: Informazioni relative ai dischi volanti, 22 marzo 1950. Le seguenti informazioni sono state fornite all'agente speciale. L'investigatore (omissis) dell'Air Force ha dichiarato che tre cosiddetti "dischi volanti" sono stati recuperati nel New



Mexico. Sono stati descritti come di forma circolare con al centro un rilievo, aventi circa 50 metri di diametro ciascuno. Ognuno di essi era occupato da tre corpi di forma umana, ma alti solo 90 centimetri, vestiti con tessuti metallici di fattura molto accurata. Ogni corpo era fasciato in modo analogo a quello delle tute nere usate dai piloti dell'alta velocità e dai collaudatori. Secondo l'informatore di Mr. (omissis), i dischi sono stati trovati nel New Mexico perché il Governo ha in quell'area un radar molto po-

tente e si ritiene che il radar abbia interferito con i meccanismi di controllo del disco. L'agente speciale (omissis) non ha ten-

tato alcuna valutazione di quanto sopra riferito».

Chi crede (ma anche chi non crede) al mistero degli Ufo è servito. Questo stringato appunto su uno dei più controversi episodi riguardanti supposti alieni finiti sulla Terra esce da una miniera di circa duemila documenti che il Federal Bureau of Investigation ha da poco desecretato e messo a disposizione degli utenti del web (http://vault.fbi.gov/ufo). Come dice il nome del sito («Vault»), si tratta di una «cassaforte» che conserva documenti su argomenti vari, riprodotti dagli originali. Questo dei tre dischi volanti del New Mexico è una sola delle testimonianze finora top secret date in pasto alla pubblica curiosità. Nel link di «Vault» dedicato agli Ufo c'è, per esempio, solo l'imbarazzo della scelta in un elenco lungo 190 pagine di altri documenti dell'Fbi che riguardano l'avvistamento di oggetti volanti non identificati a partire dal 1947. Tra questi documenti figura un telex dell'8 luglio 1947,

che sembra definitivamente porre fine a un'antica diatriba: quella su un disco volante precipitato al suolo presso Roswell, sempre nel New Mexico, e fra i rottami del quale sarebbero stati trovati, secondo alcune granitiche testimonianze, cadanitiche testimonianze, cada



veri di alieni. Già quello stesso 8 luglio un rapporto dell'Fbi di Dallas all'ufficio di Cincinnati chiariva: «Il disco è di forma esagonale ed è attaccato mediante un cavo a un pallone del diametro approssimativo di sei metri. (Omissis) ci ha inoltre avvertito che l'oggetto somiglia a un pallone stratosferico con un riflettore radar e che una conversazione telefonica con i responsabili della base aerea Wright non ha smentito tale ipotesi (...) da comunicare alla Nbc, all'Associated Press e ad altri organi di informazione che si stanno interessando alla vicenda». È presumibile che nemmeno questo nuovo documento verrà preso sul serio dagli ufologi più estremisti.

#### Lo giura un ferroviere di Vicenza

Prima l'uno poi l'altro si sarebbero presentati a casa sua, lasciando sul pavimento misteriosissime macchioline bianche

### DUE MARZIANI SONO VENUTI ATROVARI

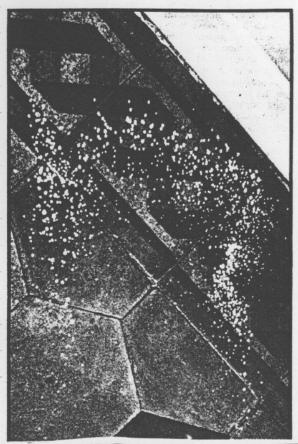

marziani sulla Terra. Anzi in Italia, e più precisamente a Vicenza, nel cuore del Ve neto antico e tranquillo. C'è chi giura di averli visti di persona, e di averli addirittura ospitat nella propria casa a dormire. Il loro aspetto sarebbe piuttosto singolare ma non bisogna dimenticare che in fondo si tratta di marziani: piccoli, con una testa enorme e le orecchie fatte a punta, grandissime, come quelle di certe rappresentazioni del diavolo su alcuni libr di favole.

Che non si tratti di una favola è pronto ad assicurarlo un ferroviere di 59 anni, Salvatore Bassani, che abita proprio in centro a Vicenza, nel quartiere più antico e caratteristico della città. Proprio la sua casa sarebbe stata prescelta, per ragioni che riteniamo destinate a rimanere misteriose, da un paio di extraterrestri, in visita al nostro

Le strane macchioline la sciate da un essere mi sterioso sulle piastrelle del pavimento della casa del ferroviere vicentino

#### Ufo? No, forse solo lanterne

#### Qualche ricerca e... mistero risolto

• È STATO lo stesso gentile lettore a porsi la domanda: "Ma quelle luci che ho fotografato... e se fossero lanterne?"

Già, perchè - come ci segnala lo stesso interlocutore - da qualche tempo, sono vendute delle 'lanterne volanti' che raggiungono fino a 1 Km di altezza; ben visibili, emettono una luce dorata. Del resto, con l'arrivo in massa di cinesi che nel nostro paese stanno facendo affari d'oro, è normale che arrivino usanze e cerimoniali diversi. In realtà, anche se diventa sempre più frequente sentir parlare di Ufo (lo scorso 7 ottobre per esempio, a Lentate sul Seveso si è tenuto proprio un convegno a tema) non è poi difficile avvalorare la tesi delle 'lanterne

volanti' che probabilmente molti già conoscono e hanno visto. Basta andare in rete e si trovano numerosi siti Internet a riguardo.

Dunque, è molto probabile che l'origgese abbia catturato con la sua macchina fotografica, alcune di queste lanterne che a prima vista, e suggestionati dalle circostanze, possono far pensare ad oggetti volanti non identificati.

Che non siamo i soli nell'universo è cosa ormai ampiamente appurata e documentata. Quanto al fatto che manifestazioni aliene si palesino di tanto in tanto sotto i nostri occhi, è appannaggio di pochi.

Persone che parlano di contatto, rapimento o avvistamen-

to ce ne sono e il più delle volte non vengono creduti, spesso sono derisi o compatiti.

Come per tutte le cose che non si conoscono o non sono di dominio pubblico, i fronti sono due: quelli che ci credono ciecamente, e gli scettici.

E non è un caso se nell'ultimo periodo non si fa altro che parlare di avvistamenti e fine del mondo (21 dicembre 2012). Pensiamo comunque che entità di altri pianeti siano anche più evoluti di noi se arrivano fino qui. Se ci sarà un contatto con l'umanità, avverrà al momento opportuno.

Non crediamo che esseri di altri mondi si divertano a giocare a nascondino con noi poveri terrestri.

L.R.





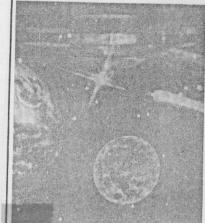

#### 'Gli Ufo? Un trucco' ma a Brescia è panico

di PAOLO MEREGHETTI

a voglia di E.T. dilaga. Ne sanno qualcosa bambini e professori delle elementari milanesi, impegnati in classe con discorsi su Visitorse notiziced IT gsui possibili mondilontani. Ma non solo. A Brescia decine di persone hanno telefonato i altra sera ai quotidiani, segnalando un disco di luce gialla, che dopo pochi secondi di pace, è schizzato a velocità pazzesca verso Ovest. Forse qualche marziano sbarcato a Voronezh, in Russia, si era disperso nella provincia bresciana? Pare di no. Anzi, guarda caso, a Iseo e è una discoteca, con mega-fari. Luci inquietanti, ma sempre luci.

A PAGINA II

Allarme inutile Computers 'vaccinati' il virus va a vuoto

IL SERVIZIO A PAGINA II

Ambiente urbano La città cammina a quattro zampe

di ISABELLA MAZZITELLI

the same of the sa erto Caponi, 23 anni, racconta l'incontro ravvicinato del terzo tipo e mostra le

#### CAMONIO 100 VISIO DE

#### Uno strano "essere" vaga nella notte a Pretare

[3] Il giovane dice di volere andare al Cnr. per fare, analizzare le "prove". Le due immagini avrebbero avuto una mutazione, probabilmente di natura chimica: Il paese è in subbuglio da un mese



rsonaggio che si aggira per le strade di Pretare. Il giovane fa ved che le conteneva con l'evidenza segno nero effetto dell'autocon A fiance Filiberte Caponi è con la madre Domenica Perle, testimone dell'inco ravvicinato raccontato dal giovane. Anche la signora Perla ha dichiarato di avere visto s strano essere che per qualche notte ha continuato a vagare per le vicinanze del paesino; o, pare, però, che la gente sappla convivere con questa ansia (FOTO DI CARMINE)

cercare cibo. Allora, ho.

punto al Chrad of

dicazioni, forse non puntuali, le fornisco-

omponenti la fami hanno cercato di

wars sul suo equili-

entale3Percio dal.9

aponi si è trattenu D'avelare il segreto. L'alcuni articoli su

raccontavano

tutti e di qualche altro abifatto del rumore per spattante di Pretare che però fventario, con la speranze non vuol parlare perché che so ne andasse. Niente, crede che possa trattarsi piòn si muoveva Mi sono del demonio. Ed allora, sa favvicinato e nel chiarore re rebeb bene starne alla lar-

sasse un giubbotto, o qualqui un urios rente. Sicuramente non rente rente. Sicuramente non rente rente. Sicuramente non rente rente. Sicuramente non rente rent

capiti più una cosa del ge-

Ed ecco l'intervento dei parenti. La mamma Do analizzare quel sangue que processo.
menica: Abbiamo visto de La storia non è finita e mente, chimi rientrare in casa Filiberto y qui Filiberto Caponi si e mo del company o in volto direi shoc e atrazzato di una macchi de foto in un che se ne andasse. Nel control del demonio. Ed allora, sa menica. "Abbiamo visto se La storia non e finita menica chime andi si muoveva Mi sono del demonio. Ed allora, sa menica." "Abbiamo visto se La storia non e finita menica chime andi se nel chiarore." rebbe bene starne alla larrientrare in casa Filiberto e qui Filiberto Caponi si ce mo el posa incontrol dire shoc. "I attrazzato di ma macchia foto in un producchia su mamma Domenica Perla, e cato, Gli ho dato anche un ma polaroid ed hai atteso e gio il como e del monte del mamma chime della control del mamma chime della control del mamma chime della control della notte ha udito ancora quel percui particolari, come se avesse e giurano che non e il diavo incontrol ravvignato della notte ha udito ancora quel percui particolari, come se avesse e giurano che non e il diavo incontrol ravvignato della notte ha udito ancora quel percui particolari, come se avesse e giurano che non e il diavo incontrol ravvignato della notte ha udito ancora quel percui particolari, come se avesse e giurano che non e il diavo incontrol ravvignato della naccatolato di puntivella della della notte da control della naccatolato di puntivella della control della naccatolato di puntivella della non mi e stiggi. Livita/di per spingerio alla fuga e a control e control della notte della notte della notte della notte da control della naccatolato di mente botta di per spingerio alla fuga e a control della notte della n Abbiamo e de fugero e sono e con una gamba ha fatto ro
c dove c'è stato l'impatto, non la reagio, se'n cians a gno, ma qua Abbiamo i trovato i della dato con calman Tutto il ricche le due for garza imbrattata di sangue paese si è attrezzato perco ciate il imma e l'ho nascosta usando un'i dare la caccia lad ETT di fotografatati pastoncino, all'angolo di ma nessuno è riuscito all'angolo di bastoncino, all'angolo di ma nessuno è nuscito al mente esplo una casa! Più tardi, saran trovario no state le due di notte, ho ; risentito il lamento: mi soprecipitato fuori ma

non ho trovato ne quell'essere, ne la garza, Sarebbea, ponite riusci stato importantissimo far polare E. T. La storia si arricchisce di Che nel copen un finale degno-dell'av-ventura. Le due fotografie masto annento d 'Il Cur chiarirà il m



#### Mars-Sonde war ohne Treibstoff

Washington. (dpa) Ein Treibstoff-Fleck im Antriebssystem ist nach einer unabhängigen Untersuchung die wahrscheinlichste Ursache für das Scheitern der amerikanischen Merssonde. Der eine Milliarde Dollar teure Mars-Observer wird seit dem 2: August 1993, als nach elfmonatigem Flug drei Tage vor dem Einschwenken der Sonde auf eine Umlaufbahn um den Planeten

de auf eine Umlaufbahn um den Planeten die Verbindung abbrach.

Wie der Chef der Untersuchungskommission, Timetby Coffey, in Washington erlauterte, führte das Leck zu einer Kreiselbewegung des Forschungssatelliten, die eine Beschädigung der elektrischen Geräte zur Folge gehabt habe. Das Bordsendegerät sei ausgefallen. Außerdem habe das Sonnensegel zur Aufladung der Batterien nicht mehr funktioniert. Das Leck geht nach Vermutung der Kommission darauf nach Vermutung der Kommission darauf zurück, daß unabsichtlich zwei unter-schiedliche Treibstoffe miteinander ver-mischt worden seien. Dies habe zum Bruch der Leitungen geführt.

#### 1

Nr 4 / Freitag, 7. Januar 1994

#### Ufos und Uforianer

Eight Ufcs Ich habe sie auch gesehen. Eines von ihnen mußte in melnem Garter notlanden. Die Uforlaner und ich haben ens prächtig bei einem Glas Milch-straftenschaum unterhalten. Über uns Erdnige wissen sie gut Bescheid. Ihre besondere Aufmerksamkeit gilt dem Ulblogen Herrn Dr. Ing. Peter Hattwig und seinem Antiblocklersystem.

Vielleicht freut es ihn zu hören, daß die Uforianer sein Antiblockiersystem mit großem Erfolg in ihre Untertassen eingebaut haben. Die Flugmanöver ihrer Untertassen sind nun sehr viel sicherer geworden, und sie müssen nun nicht mehr so oft notlanden. — Eigentlich schade.

Hartwin Stuwe, Königslutter

Braunschweiger Zeitung 03.01.94

#### **Ufos willkommen**

TOKIO (dpa) Nach den Plänen von Japanischen Uto-Anhängem wird der Amtsbezirk Kagawa im Südwesten des Landes künftig der Anlaufpunkt intergalaktischer Intelligenzen sein. Die Ufo-Fans planen dort nach eigenen Angaben auf einem Grundstück von 20 000 Quadratmetern den Bau einer "Botschaft" mit Lande-bahn für Raumschiffe und einem Luxus-Hotel, um die außerirdischen Gäste künitig würdig empfangen zu können.

Wiesbadener Kurier

Dånemark dkr 3,- + Holland hft 1,- + Polan Zi 11.000,-Österreich 85 7,- + Schweiz sfr 0,80 + Spanien pts 65,-

Die größte Zeitung Berlins



Ein Foto-Journalist sah diese Wesen In Ascona (Italien), brachte das Bild zur Polizel. Vie: Tage später meldeten sich sechs Männer: Außerirdische sind gelandeti Alies Spinner? Letzte Seite

#### Botschaft" für Außerirdische

Tokio (dpa) - Nach den Planen von · japanischen UFO-Anhängern wird der Amtsbezirk Kagawa im Süd-westen des Landes künftig der Anlaufpunkt intergelaktischer Intelligenzen sein. Die UFO-Fans planen dort nach eigenen Angaben auf einem Grundstück von 20 000 Quadratmetern den Bau einer "UFO-Botschaft" mit Landebahn für Raum-schiffe und einem luxori-ösem Hotel, um die außerirdischen Gäste kunftig wurdig empfangen zu können. In der Gegend hatten zuvor mehrere Bürger nach eigemen Angaben sogenannte un-bekannte Flugobjekte (UFO) gesichtet, die UFO-Anhänger hatten sogar eine "UFO-Kon-Terenz" abgehalten.

#### 1,50 m, keine 6 Rentner sahen ihn

Rom - Er stand zwischen den Fel-

Rom – Er stand zwischen den Felsen und sah ens sehr Interessiert en. So bezchrichen zecht Rontner im Alter von \$5 bis \$6 lahren einen "Außerlidischen" gegenüber der Polizei in Ancona.

Wührend eines Strand-Spaziergangs im Morgengraven sahen sie plötzlich eine kleine, schwarze Gestolt: Knopp 1,50 Meter groß, schwarzer einteiliger, enganitegender Anzug, breite Schultern, schmale Taille und gigantische Füße. Gesichtszüge: Überdimensional-große Augen und ein Strichmund. Statt einer Nase nur zwei feine Löcher. Nach etwa funt Minuten stieg er in ein kistenähnliches ten stieg er in ein kistenähnliches Ding und verschwand domit im Himmal

Gabriele Petromilli, Ufo-Experto aus Ancona: Die Geschichte ist ab-

aus Ancona: Die Geschichte ist absolut glaubwürdig. Vor allem, weit die sechs Männer sich bisher immer skeptisch gegenüber solchen Phänomenen gezeigt haben.
Verrückt: Vier Tage vorher hatte ANSA-Fotograf Finberto Caponi ein merkwürdiges Wesen fotografiert und das Bild zur Polizei gebracht. Auch in Anconal Spinnen die Itoliener? Oder sind wicklich Außerirdische gelandet? Wir drukken das Foto auf Seite 1.

#### Was wollen Außerirdische

1994

12.

BILD

Rom - "Er stand zwischen den Felson und sah uns interes-siert au!" Sechs Rentner (63-66) hatten während ihres Morgenspaziergangs am Strand von Anco-na (Adria) eine Be-gegnung mit einem Außeritdischen. "Er Außerirdischen. "Er war eineinhalb Meter groß, vollkom-men schwarz und trug einen Koplhörer mit Antennen dran. Er hatte riesige Oh-ren und Füße. Dann ging er zu einem ka-stenförmigen Ding Ding und verschwand im Himmel."

Munst er ländi

#### La Tass lo prende sul serio Uno scienziato Urss: «È sceso un Ufo con alieni di 4 metri»

MOSCA — Uno scienziato avrebbe confermato le testimonianze di alcune persone della città di Voronezh che affermano di aver visto un oggetto volante non identificato (Ufo) atterrare «almeno tre volte» in un parco cittadino e che avrebbero anche visto discenderne creature di aspetto umano alte tre-quattro metri. «ma con teste molto piccole», riportando da questo incontro un serio spavento durato «parecchi giorni».

Lo afferma con tutta serietà l'agenzia sovietica Tass che riporta le «conferme scientifiche» del capo del laboratorio di geofisica di Voronezh, Genrikh Silanov.

Quest'ultimo afferma di avere identificato il luogo di atterraggio e le tracce degli «alieni» con metodi di «localizzazione biologica», di avere eseguito prospezioni in un circolo di 20 metri di diametro tracciato dall'Ufo, all'interno del quale era-

no visibili quattro piccole fosse di 4-5 centimetri di profondità.

Lo scienziato afferma anche di avere trovato sul posto «due misteriosi pezzi di roccia, che a prima vista sembravano semplici arenarie di colore rosso scuro, ma che, ad un'anlisi mineralogica, si sono rivelati di un tipo che non può essere trovato sulla terra. Ma «test addizionali sono necessari per giungere ad una definitiva conclusione» aggiunge con cautela lo stesso Silanov.

Silanov afferma di avere seguito le tracce degli «extraterrestri» e di avere riscontrato una completa coincidenza con il percorso che, secondo i testimoni, essi avrebbero effettuato intorno all'Ufo. Lo scienziato non dice, però, da dove egli tragga la convinzione che le tracce biologiche da lui seguite siano tracce di extraterrestri e non di altri esseri viventi meno alieni e più familiari.

#### «Astronave è atterrata a Voroneza (lo dice la Tass)

MOSCA - Glasnost («trasparenza» gorbaciovia-na) in chiave fantascientifica: l'autorevole agenzia «Tass» riferisce con serietà dei ripetuti atterraggi notturni di un' astronave nel parco della città di Voronez, e della discesa a terra di due o tre «alieni umanoidi, alti fra i tre e i quattro metri ma con teste molto piccole», accompagnati da un robotino.

Il direttore del locale Istituto di geofisica Genrik Silanov, citato dalla Tass dice di aver individuato sul luogo dell'at-terraggio «un cerchio di venti metri di diametro, con quattro tacche pro-fonde 4-5 centimetri. C' erano due sassi rosso-cupo, che una prima analisi mineralogica dice di

natura non terrestre».
Testimoni riferiscono
di «una grossa palla, o disco di luce» apparsa sul parco e scesa a terra. Per altri, l'Ufo sembrava una banana luminosa. L estate scorsa il quotidiano «Industria Socialista» diede notizia d'un «incontro ravvicinato» di una lattaia di Perm e un umanoide «assai alto con gambe cortissime e testa molto piccola».

GAZZETTA DI MANTOVA

10-10-89

1989

#### Lo riferisce la «Tass»: visti anche super-giganti

#### Uno scienziato sovietico conferma l'atterraggio di un UFO in URSS

MOSCA - «Un UFO è atterrato tre volte nella città di Voronezh», in un parco pubblico. Da esso sono discesi alcuni esseri di aspetto umano, alti trequattro metri con la testa molto piccola».

Questo racconto è stato fatto alcuni giorni fa da cittadini di Voronezh. Poteva essere una delle tante attestazioni sulla cui validità non sempre c'è da giurare. Ma le testimonianze dei cittadini sovietici hanno avuto un avallo particolarmente autorevole, quello del capo dei laboratori geofisici di Voronezh, Genrik Silanov.

Per questo l'agenzia «Tass» scrive con tutta serietà di testimonianze che hanno avuto «conferme scien-

titiche».

Silanov afferma di aver identificato il luogo di atterraggio e le tracce degli «alieni» con metodi di «localizzazione biologica», di avere eseguito prospezioni in un circolo di 20 metri di diametro tracciato dall'UFO, all'interno del quale erano visibili quattro piccole fosse di 4-5 centimetri di profondità e di

14-16 centimetri di diametro, disposte sul terreno ai quattrovertici di un rombo immaginario.

Lo scienziato afferma anche di avere trovato sul posto «due misteriosi pezzi di roccia, che a prima vista sembravano semplici arenarie di colore rosso scuro, ma che, ad un'analisi mineralogica, si sono rivelate di una sostanza che non può essere trovata sulla terra», ma «test addizionali sono necessari per giungere ad una definitiva conclusione» – aggiunge con cautela lo stesso Silanov.

Secondo i testimoni, gli alieni «avrebbero passeggiato intorno all'Ufo prima di rientrarvi definitiva-mente». I testimoni – afferma la stessa Tass – sono rimasti per parecchi giorni seriamente «spaventati» dall'incontro particolare e la circostanza viene men-zionata quasi a prova della serietà delle testimo-

Altri nella stessa città affermano di avere visto in cielo un «oggetto a forma di banana» che emetteva un caratteristico segnale luminoso.

# THE DETROIT NEWS THURSDAY, APRIL 21, 1994

Mack: Have some of us encountered aliens?

selves to take it seriously, to re-exidentity - to look at who we are amine our perception of human from a cosmic perapective."

believes his subjects have been ab-Does this mean Mack actually ducted by aliens? Not exactly.

"The word 'believe' in American somebody sold you a bill of goods, English means suckered in, that he explains. "So I have to qualify

nomenon, who have nothing to gain "What I say is that these are peopersonally, who have come forward tense feeling, describe what (sounds ple who as best as I can tell have no what they're saying and who, with demonstrate a form of mental disreluctantly, who do not remotely or without hypnosis and with inreason to be distorting this pheturbance that could account for like) real experience.

"So I any these people are speakthat it's a mystery I can't explain." ing suthentically, genuinely and The opposition

One thing Mack's critics can't

Harvard in 1955 and has been a pro-Medical School, since 1972. He has winning psychoanalytic biography fessor of psychiatry at Cambridge claimed books and is perhaps best known for his 1977 Pulitzer Prize Mack received his M.D. from Hospital, an affiliate of Harvard written numerous critically acdispute are his credentials.

some critics say, that are creating a smoke screen when it come to anal-But it's these very credentials, vses of Mack's work. Lawrence.

his views more authority, argues Philip Klass, publisher of the Skep-tics UFO Newsletter. It's as if Gen. comes from Harvard seems to give crazy pronouncement dealing with defense matters. People would say, Gee, he's a military man. He must Schwarzkopf were to make some "Mack is a rather charismatic personality, and the fact that he

Especially disturbing to Klass, a space technology for more than 40 know what he's talking about." "acientifically credible evidence" years, is the lack of what he calls Journalist who's written about for extra-terrestrial life.

quarter-century investigating UFO reports, I have yet to find a single "After spending more than a such case."

rious. says. "Nobody would ask them to appear on a talk show on the basis of their normal lives. But all they have to do is read a book or two about ab-ductions, concoct a somewhat simicalled "abductees" as he is of Mack.
"They live humdrum lives," he Klass is as dismissive of the solar story and they're a local celebri-

It's not just laymen, though, who are troubled by Mack's latest direccan write a book and become a milty. And who knows? Maybe they tion. Even some of his colleagues question its validity. lionaire."

department. "But the perception is Cambridge Hospital's psychiatry achievements," says Dr. Malkah Notman, acting chairwoman of "People respect his other

that this is not a productive area." You'll never convince Mack of that. A tell, handsome man with

dark hair and graying temples, he talks about the abduction phenomusually limited to eager young proenon with the kind of enthusiasm fessionals.

cost, a pale blue button-downshirt and gray corduroy slacks — looking ever the part of the slightly disheveled professor - Mack spent much Outfitted in a blue tweed sports chair that takes up a sizable chunk of a recent interview rocking back of his tiny Cambridge Hospital of and forth in a worn, leather desk

and Hopkins told Mack about peo

sophical about the stir his book is For the most part, he is philomaking.

Mack met with four abductees and became intrigued by the philosoph

ical, spiritual and social implica-

tions of what they had to say.

their experiences. A month later,

had come forth to tell him about

allowed themselves to walk through mouth. "On the one hand, you have "My work seems to have stimu-lated a kind of polarization in the media," says Mack, who speaks as much with his hands as with his people who are somewhat open. They may be nervous, but they've my process and they see that some thing's going on here that's myste-

grounded only in the material world or in what can be perceived by the

sic Western belief that reality is

in the book's introduction, the phenomenon calls into question the ba-

Most significantly, Mack writes

"The other end of the pole is peo ple who simply say this is not possible. They completely dismiss the young as 2 or 3 years old, they completely dismiss the fact that the exassociation with UFOs, they comphenomenon occurs in children as that I say there isn't mental illness here. Then they become snide, nas country and they dismiss the fact Intellectual challenges pletely dismiss the fact that the periences are consistent among thousands of people all over the ty and personally attack me."

core of that and says not only are we telligence can break through and do

ly built into the Western psyche. This phenomenon strikes at the

not in control, that some kind of in-

threatening things to people for which there's no defense, it also

Mack became interested in the

not the only intelligence, in the cos

mos. It makes a mockery of our ar-

rogance."

shatters another belief - that we are the preeminent intelligence, if

Experiencers' abduction phenomenon after a colleague introduced him to Budd

Hopkins, a New York artist who is considered the father of the abduc-

tion of the abductees, says Mack, is business people, computer industry The most notable characterizathat they can't be calegorized. His professionals and psychologists. housewives, secretaries, writers, own sample includes students,

from intact, well-functioning fami Experiencers say their abducfrom broken homes, others come Some of the abductees come

some kind of alien beings taking people from their homes and doing

The idea that there could be

At first, Mack says he was as

tion-awareness movement. skeptical as the next guy. things to them was totally prepos-

terous," he recalls thinking at the The pair met in January, 1990 ple from all over the country who

time.

ally the experiencer is accompanied by one or two or more humanoid beexperiencer often discovers that he ings who guide them to a ship. The monly in homes and at night, Usution encounters begin most comor she is unable to move at will.

Inside the ships the experiencers beings. The entities most commonly observed are small, gray human-old beings 3 to 4 feet tall. They usually have large, pear-shaped heads that protrude in the back, long srm remember witnessing more alien with three or four long fingers, a thin torso and spindly legs.

ears and other parts of the head, arms, legs, feet, abdomen, genitalis virtually every part of their bodies, instruments are used to penetrate subjected to procedures in which including the nose, sinuses, eyes, Abductees say they are often and more rarely, the chest.

> "We like to believe we are in control of our world," he says, "that we can buildoze it, blow up the enemy. That illusion of control is deep-

nomenon.

Mack believes, that explains why people are so disturbed by the phe-

It's this intellectual dilemma,

physical senses.

Sometimes instruments are used and to remove or fertilize eggs from human pregnancy terminated. Alhaving an alien-human or humanhoming objects, or implants, that have been inserted in their bodies to take sperm samples from men females. Abductees report being Impregnated by aliens and later so, some report the presence of so that the aliens can track and

m Fannie Weinstein is a Detroit

News staff writer.

Afterwards, many abductees sufsuch as headaches, nasal sinus pain, limb pains and gastrointeatinal and fer long-term physical symptoms urological-gynecological symp. Loms.

sort of psychological trauma as well. Because they often suffer some health professionals if he can't see Mack tries to ensure that the abductees have access to mental them himself.

non," he says. "One of the things that is really troubling is that there aren't enough people who are quali-fied to do this work. But that's trists in the area who are open to it changing. I now have two paychia someone they can talk to who at least understands the phenome-"I try to make sure they have and who will see these people."

slim. Take Klass, for example, who confesses facetiously that he keeps The chances of Mack and his critics ever seeing eye-to-eye is a video camera by his bedside.

"I figure if I am abducted and if I can get video on board a flying sau. cer, I could really do very well," he cracks.

cerned with battling his critics than "I want people to ask themselves he is with opening a public dialogue don't understand is going on here?" ty, is to open a serious conversation about the abduction phenomenon. dimensions and realities and somein this culture that maybe there are is it possible that something they he says. "My role, my responsibilimore useful for us to acknowledge this than to shoot the messengers. For his part, Mack is less conthing going on here that we don't understand, and that it might be

Are aliens kidnapping some of us for experiments? In a new book, Dr. John Mack tells why he thinks that may be true.

#### By FANNIE WEINSTEIN

AMBRIDGE, Mass. -John Mack is used to being ridiculed.

It comes with the territory when you're an eminent Harvard psychiatrist and you write a book arguing that people who say they've been abducted by aliens may be telling the truth.

But when critics start attacking the abductees themselves, Mack the

mild-mannered academic becomes Mack the Knife, cutting down not only their arguments but their motives as

"What they're doing, in their desperation, is attacking people who are a vulnerable minority," says Mack, 64, whose recently published Abduction: Human Encounters with Aliens (Charles Scribner's Sons, \$22, 432 pages) has proved to be the hot book-of-the-month for the likes of Oprah, 48 Hours, Dateline, Newsweek, Time and The New York Times Magazine.

"It's a cruel tactic. They think if they can intimidate the experiencers themselves, then they won't want to come forward and that will attack this in a more basic way."

Abduction is based on Mack's work over the past 31/2 years with more than 100 "experiencers" - UFO parlance for abductees - whose recollections are a combination of conscious recall and memories achieved through hypnosis. In it, he argues that "the abduction phenomenon...forces us, if we permit our-

Please see Mack, 6C

# A Disturbing Look at 'Alien Abductions

BY MICHAEL BERRY

he idea of alien abductions runs so counter to the beliefs of most people that the very mention of the subject often produces eye-rolling jokes about the fate of Elvis Presley.

But after reading John E. Mack's strange and disturbing "Abduction: Human Encounters

men and five women. They range from Jerry, a self-described "ordinary housewife" who's terrified of marital sex because of abduction-related trauma, to Joe, a psychotherapist convinced that he and his son possess both human and alien identities.

Mack narrates the facts of each case, relying heavily on direct quotes, before offering his own interpretations.

His patients uniformly tell of incredible events, of seeing UFOs and meeting their humanoid crews, of being subjected to invasive, frequently humiliating physical examinations and surgery, of witnessing hybrid embryos taken from their bodies.

They speak of being shown apocalyptic visions, learning about past lives and experiencing time, travel.

#### 800歳3

With Aliens," some folks might not be so quick to laugh. A professor of psychiatry at Harvard Medical School and a Pulitzer Prize-winner for "A Prince of Disorder," his biography of T.E. Lawrence, Mack has spent four

Two major elements separate "Abductions" from the aliensamong-us nonfiction pack. First is the lack of sensationalism in Mack's presentation. Initially a skeptic, he charts his own growing belief in the phenomenon, becoming convinced by the sincerity of his patients and their apparent absence of psychopathology.

He takes time to ponder whether his own preconceptions are shaping their testimony, concluding that the subjects all refuse to be led into obvious contradictions in their testimony.

### Metaphysical Shift

"Abductions" also stands out in its exploration of the metaphysical aspects of abduction. Again and again, abductees claim that the aliens are intensely concerned about the ecological collapse of our planet and that what's required to prevent or survive it is a fundamental shift in human consciousness and spirituality.

years working with more than 100 patients who allege contact with Abductions: Ho with Aliens

"Of these, 76... fulfill my quite strict criteria for an authentic abduction case: conscious recall or recall with the help of hypnosis, of being taken by alien beings into a strange craft, reported with emotion appropriate to the experience being described and no apparent

It is difficult to argue with the notion that Earth teeters on the brink of annihilation. Whether there are nonhuman, intelligent agencies working to forestall Doomsday or mop up after it, is unprovable.

Mack recognizes the lack of hard evidence. "I do not expect that the material presented in this book will have much impact on the minds of those who believe that the laws of physics as encompassed by the Newtonian/Einsteinian system are the full definition of reality," he writes.

## 'Possible Realities'

"I hope, however, that the data contained here is of sufficient power and solidity to enable those who are open to expanding their view of possible realities to consider that the world might contain forces and intelligences of which we have hardly allowed ourselves to drawn."

Abductions: Human Encounters With Aliens

By John E. Mack, M.D. Charles Scribner's Sons; 352 pages; \$ mental condition that could account for the story." From those abductees, Mack presents 13 case histories, eight Fair enough. Something — even if only a form of mass-hysteria — is powering this rash of abduction claims, making it worth the kind of serious investigation Mack presents here.



Dr. John Mack came to believe some of his interviewees

FOSNESSES CHISTING

#### **SONO STATO RAPITO E**



Il racconto
sotto ipnosi di
alcune vittime
di extraterrestri
femmina
costretti ad
avere rapporti
sessuali
con loro

Sopra, un'immagine del film "Ho sposato
un'aliena", con Kim Basinger e Dan Aykroyd.
A fianco, la locandina del film e, in alto a

San Marino, maggio

LI ALIENI sono entità trasparenti
o, per lo meno, non solide. Ci sono
creature simili a rettili che svolgono
le cosiddette funzioni "manuali". Ma, di solito,
sui dischi volanti ci sono i "grays", umanoidi
alti poco più di un metro. Però, non bisogna
dimenticare che esistono altre due specie di

alieni. Quelli più piccoli che si muovono come insetti dentro o fuori il disco volante. E poi, un tipo più grande e più alto che funge da capo. Ci sono anche alieni femmine, ma la differenza del sesso non è anatomica: viene da un'intuizione che gli esseri umani sequestrati e portati nelle astronavi extraterrestri non riescono a esprimere a parole. Se devo essere più preciso, ripetendo fedelmente la ricostruzione effettuata dai miei pazienti, gli alieni hanno teste grosse, braccia lunghe con tre o quattro dita, un tronco sottile e gambe da ragno. I piedi, infine, sono ricoperti da calzature.

Queste entità non hanno capelli né orecchie, il naso è rudimentale e la bocca è una specie di fessura che non esprime sentimenti. Gli occhi sono neri, enormi, e gli esseri umani che vengono sequestrati non hanno il

coraggio di fissarli perché si sentono possedere da un senso d'impotenza, da una perdita di gravità. Alcuni di loro, addiritura, mi hanno confessato, durante le sedute di ipnosi regressiva, di essere stati protagonisti con questi alieni di rapporti "esogamici", ovvero di rapporti sessuali che li hanno particolarmente traumatizzati».

Così, con queste scioccanti parole, il dottor John Mack, uno dei più stimati e noti psichiatri americani, ha voluto rivelare alcune testimonianze che gli sono state confidate da alcuni pazienti da lui sottoposti a sedute di ipnosi regressiva. Sedute che hanno portato alla luce esperienze vissute dai diretti protagonisti a dir poco allucinanti.

Questi pazienti, alcune decine, hanno infatti raccontato al dottor Mack di essere stati rapiti da alieni che li avrebbero

A fianco, la locandina del film e, in alto a sinistra, Roberto Pinotti, uno del più noti e preparati ufologi al mondo, che ha partecipato ai lavori del "Secondo simposio di ufologia" che si è svolto a San Marino.

portati sulle loro astronavi e sottoposti ad alcuni esperimenti clinici.
Non solo, ma sia gli uomi-

rapporti sessuali con questi alieni per motivi prettamente scientifici.

PARTICOLARI AGGHIACCIANTI

ni che le donne avrebbe-

ro anche dovuto subire

"I particolari che mi sono stati rivelati durante la fase ipnotica a volte sono agghiaccianti", ha continuato a spiegare il dottor Mack che insegna nella prestigiosa università di Harvard. "Uomini e donne usati come cavie e sottoposti a esperimenti scientifici con tanto di introduzioni di sonde.

Gli alieni avrebbero anche spiegato i motivi di queste ricerche nel fatto che vogliono studiare fin nei minimi particolari le funzioni e gli organi che fanno parte del corpo umano. Certo, non bisogna dimenticare anche i casi che riguardano i cosiddetti rapporti esogamici tra esseri umani ed extraterrestri. E' mia ferma convinzione, a tale proposito, ritenere che gli alieni vogliano costruire una nuova razza, un ibrido appunto tra terrestri e rappresentanti di lontane civiltà extraterrestrim

Il dottor John-Mack ha raccolto tutte queste incredibili testimonianze e inquietanti ipotesi in

un libro che è stato pubblicato da pochi giorni in America e che s'intitola "Rapimento: incontri tra uomini e alieni". Il libro ha scatenato una marea di polemiche che hanno spaccato in due gli americani. Da una parte coloro che credono e accettano le supposizioni dello psichiatra di Harvard e dall'altra quelli che rifiutano sdegnosamente tale interpretazione.

Ma le ultime novità sull'argomento ufologico non arrivano soltanto dall'America, ma anche dal piccolo Stato di San Marino, dove si è svolto nei giorni scorsi il "Secondo simposio internazionale sugli oggetti volanti non

5-609 21-5-94

#### PRESENTATE TRE FOTO DI UN DISCO VOLANTE RECUPERATO NEL '47 DAI SOLDATI USA

#### Ecco le immagini dell'Ufo precipitato

La rivelazione di un colonnello dell'Aeronautica italiana a un convegno internazionale a San Marino

The second of th

SAN MARINO — Dopo i film dell'autopsia del presunto alieno precipitato nel 1947 g. Roswell (Nuovo Messico), ora vengono fuori anche tre fotografie che comproverebbero l'avvenuto recupero del disco vo

comproverebero i avvenuto recupero del disco voiante da parte delle autorità
americane della vicina base di Wright Patterson.
Le ha mostrate, sostenendo
la loro autenticità, il colonello dell' Aeronautica Rohento Doz, intervenuto a
San Marinc al quarto simposio intermazionale sugli
Ufo organizzato dal Centro
Ufologico Nazionale e dal
governo della Repubblica
del Tiano.
Nelle istantanee si nota
l'hangar n 18 della base
col portellone aperto,
all'interno del quale si
disingue chiaramente la sagoma di un oggetto a forma discoidale lesionato da
un lato come in seguito di
interdente. Alcuni porti-

ma discoidale lesionato da un lato come in seguito di un incidente. Alcuni particolari, come il tipo di sistema di illumunazione utilizzato nell'hangar e i particolari neddi di scuerezza applicati sulle fum di bloccapio, fanno propendere il colonnello Doz per la tesi della genuinti delle fedia genuinti delle folla la genuinità la genuinità delle foto: -Non si tratta di un modelline in scala - ha affermalino in scala — ha afferma-to — ma del vero oggetto volante non identificato precipitato nel deserto di Roswell». Dal recupero del disco, cir-

Dal recupero del disco, circostanza questa sempre negata ufficialmente dalle autorità militari statunitensi, eli scienziati USa avvebbero el ratto le conoscenze tecnologiche della propulsione delle autoriati alterie. La tecnica terrestre ha concluso — si è avvalsa del patrimonio di nozioni scientifiche sviluppato da un altra civilia. Intanto, sempre in campo ufologico, la casistica delle «abduction», ovvero i presunti rapimenti disseri umani ad opera di astronavi aliene, si arricchisce di testimonianze inedite provenienti dalla Russia. l'incredibile esperienza sarebbe stata vista nel 1989 a Novosybirsh da Oleg Kerkhakov, che sottene di aver visitato l'interno di un velivolo di provenienza catraterrestre, entrando in contatto coi piloti. proteinenza extracereste, entrando in considera priloti. Il caso è stato rivelato per la prima volta sempre a San Marino dalla studiosa russa Irina Andreeva, ri-



cercatrice di San Pietroburgo intervenuta anche lei al quano simpossio internazionale sugli oggetti volanti non identificati. L'episodio di abduction rivelato da Irina Andreeva presenta alcune caratteristiche analoghe alle decine di casi simili di rapimento Ufo registrati e documentati da anni negli Stati Unite in Europa occidentale. «Mentre si trovava alla guida del suo camion, Kerkhakov scorse presso una radura una forte luce in fase di atternaggio. Il motore dell'automezzo si spense di colpo e il cane che si trovava nell'abitacolo cominciò a guaire e ad agitarsi».

guaire e ad agitarsi».

- Avvicinatosi, il camionista rosso vide distintamen-

te un disco appoggiato sul terreno. Entrato in un apertura di circa due metri, trovò all'interno dell'oggetto tre essen che, telepaticamente, gli sisero di essera giunti con intenzioni pacifiche, rispondendo poi alle sue domande. Abitanti in un pianeta della nostra gallassia, sostenevano di trovarsi il per una missione scientifica. Il loro oggetto volante utilizzava i campi elettromagnetuci per spostarsi a velocità impossibili da raggiungere per qualsiasi macchina umana.

E così sarebbe avvenuto: uscito dal disco, Ketholoo le side editore.

E' così sarebe avvenuto: uscito dal disco. Kerkhakov le vide -allontanarsi in maniera rapidissima e sparire alla vista in pochi attimi». Una contro ravvicinato del terzo po vissuto da Kerkhov verrebbe dalle 10 persone che quella sera dichiararono di avere notato in cielo una strana luce lamergiante de forma sferi-

Messico rimase oscurato per una ecrisse totale us sole.

Numeros i casi controversi di oggetti volanti (sicuramente non aerei) inquadrati più o meno nitidamente dalle videocamere dei cittadini messicani che quella sera si accingevano a registrare il raro fenomeno atmosferico.

Nella foto, una immagline che potrebbe far discurere gli ufologi: che cosa è lo strano disco sorretto dia quest'uomo?

#### Commissione d'indagine



SAN MARINO — Una commissione di inchiesta interministeriale che si occupi deghoggetti volanti non identificati avvistati in Italia »per non Ilacciare ai militari il monopolio delle informazioni sull'argomento. E la nichesta di Roberto Pinotti, direttore del Centro Ufelogico Nazionale, convinto che «il gran numero di avvistamenti misteriosi verificatisi nel nostro Paese rende necessaria l'istituzione di una commissione di inchiesta. Da noi, infatti, l'unuco ente preposto alla raccolta di tutte le segnalazioni sull'argomento è il TT Reparto dell'Aeronautica Militare. «Fino ad oggi—dice Roberto Pinotti—il TT Reparto ha raccolto le segnalazioni di 230 casi ma si è limitato a catalogarii serza far seguite una doverosa indagine sull'argomento».

«Io penso invece — continua — ad un organismo governa invo. composto anche da scienziati, ufologi e militari, che raccolgo a contributi dei ministen della Ricerca Scientifica dei Trasporti e della Difesa. In Francia esiste già il Cnes, commissione di proverno che naccoglie ed elabora le segnalazioni pervenute dagio organismi militara facendone seguire le opportune indagini».

CARLINO IL-5-86

Un'équipe di psicologi ha studiato il comportamento di soggetti che sarebbero stati protagonisti di incontri del terzo tipo

# 

A San Marino gli esperti discutono di sequestri commessi da extraterrestri

stri, per fortuna temporanei, di persona ché gli alieni, per gli ufologi, non solo le. Il tema-choc: interferenze aliene. sione del IV simposio internazionale or scoprirli basta eseguire una Tac, meglio ra non biologica ma biocompatibile. Per nica, microscopici corpi estranei di natudiverse ma soprattutto nella scatola crabero stati impiantati, in parti del corpo Le prove? In molti presunti rapiti sarebcroonde, ma a volte opererebbero sequestate sottoposte a irraggiamento da micircolari che risulterebbero poi essere non solo atterrano lasciando impronte scorrazzano indisturbati nei nostri cieli vece lanciano segnali inquietanti. avvistamenti di •dischi volanti•, oggi inimitati a dissertare sui soliti e innocui no ad ora gli esperti del Cun si erano ganizzato dal Centro ufologico naziona-Se ne è parlato ieri a San Marino in occa-Papimenti da Ufo. E non solo Gianiuca Adani San Marino

metri, occupanti a bordo compresi. leghe diverse estratti da presunti rapiti. Tra questi c'è però anche un molare, che Sims assicura sia stato impiantato Nuovo Messico da una distanza di 250 lungo 100 piedi, l'avrebbe osservato in stamenti di Ufo: uno, a forma di disco e tutto ha contato una cinquantina di avvidi memoria che ha accusato. Ma sopratso almeno sette volte, tanti sono i vuoti sensazione di essere stato rapito lui stesconvinto di quel che dice, ha riferito la con altri tre denti a un rapito anziano che aveva perso i suoi. Mister Sims è di minuscoli oggetti colorati costituiti da no, custoditi in uno scrigno, una dozzina un grosso borsone di pelle. Dentro ci somento, a San Marino è venuto da Hous-ton l'ipnotista Derrel Sims, 47 anni con una risonanza magnetica nucleare. Fantasie? Per relazionare sull'argo-

mento ci sono cinque casi che vengono diato in Italia da soli quattro anni, al moanalizzati da un'équipe di psicologi col-Il fenomeno dei rapimenti viene stu-

> legati al Cun, ma c'è un'altra trentina di persone in lista d'attesa: uomini e don-ne, giovani e anziani che sostengono o sospettano di essere stati sequestrati da alieni. Persone (il loro numero tende ad aumentare settimana dopo settimana) quattro dita. L'ipotesi degli ufologi, tutta da dimobili ma che, sottoposte a trattamento ip-notico, fanno affiorare i loro incubi che crocefali, con occhi grandi e mani con che vengono giudicate normali e attendihanno al centro alieni piccoli, grigi, ma-

re notti agitate e magari sogni erotici come nel caso di un giovane genovese che, sempre sotto ipnosi, ha scoperto d episodi in cui il rapito riporta cicatrici che prima non aveva e comincia ad avestrare, è che non si tratti di incubi ma di ricordi di eventi realmente vissuti. Coun aliena me nei casi in cui la temporanea scomaver avuto un rapporto sessuale con lasciato tracce al suolo. Oppure come in ta dall'atterraggio di Ufo che avrebbero stimoni e l'evento; è stata accompagnaparsa della vittima di turno ha avuto teha scoperto di

per dire, ci ha pensato, illustrando alcu-ni casi di ordinari incontri con Ufo e alle-ni, il professore pordenonese Antonio Chiumiento, noto peraltro per aver por-tato alla ribalta episodi clamorosi. Dal linga di 63 anni e un alieno volante che sarebbe avvenuto il 7 gennaio 1995 procarniere dell'accanito cacciatore di Ufo è saltato fuori in questa occasione un prio in provincia di Pordenone bell'incontro del terzo tipo tra una casa-A riportare l'uditorio sulla Terra, si fa gennaio 1995 pro-

montagna, sulle spalle un paio di conte-nitori cilindrici. Dopo che i due si fissaroun metro, tuta, guantoni e stivaloni gri-gi, il volto coperto da una sorta di passaudi un tonfo e si ritrovò di fronte, piovu-to letteralmente dal cielo, un alieno alto ca, avrebbe notato a pochi metri di di-stanza, dei fasci di luce colorati proveno per qualche attimo, l'alieno riparti zio. Subito dopo, stando al suo racconto, nienti dall'alto e avvertito come un ron-La donna, uscita dalla casa di un'ami-



Questi misteriosi cerchi in un campo di grano sarebbero stati tracciati da astronavi guidate da extraterrestri.

Ora gli ufologi sostengono che gli alieni si dedicherebbero anche ai rapimenti (Foto:Olympia) (Foto:Olympia)

#### San Marino

#### Ufo: spunta il disco del caso Roswell

di RICCARDO CECCHELIN

SAN MARINO - Si arrabbiano, gli studiosi di Ufo. Mutuando il linguaggio parco e irredi Uto. Mutuando il Impuaggio parco è irre-spirabile dei tecnici, chiedono precisione e chiarezza. Trattano argomenti che, è il caso di dirlo, non stanno nè in cielo nè in terra. Balla-no in una dimensione indefinita e pur di pre-cisarla questi signori sfidano l'incredulità, i sorrisi, le incomprensioni. Sobbarcandosi studi, accertamenti, indagini. Il quarto Sim-posio internazionale sugli Ufo di San Marino, organizzato da Centro ufolorico nazionale e organizzato da Centro ufologico nazionale e dal Governo della repubblica del Titano, riat-tizza le discussioni sui dischi volanti e sui contatti tra terrestri e alieni. Discussioni che durano da quasi cinquant'anni, da quando il 24 giugno 1947 Kenneth Arnold disse di aver

24 gugno 1947 kenneth Amolo disse di avervisto uno stomo di dieci «piatti argentati» sfrecciare sopra Mount Ranier.

Negli Stati Uniti è un momento di alta marea Alcuni best sellers sull'argomento, tipo "Communion" di Whitley Strieber, "Intruders" di Budd Hopkins e "Light years" di Gary Kinder stanno vendendo alla grande. Una vera e propria "euforia". E che intorno all'argomento ci sia un «interesse del massiall'argomento ci sia un sinteresse del massimo livello» lo hanno ribadito tutti i partecipanti al Simposio, non lesinando echicche di prima mano. Così dopo i film dell'autopsia del presunto alieno precipitato nel 1947 a Roswell (New Messico), ora vengono fuori anche tre fotografie che comproverebbero l'avvenuto recupero del disco volante da parte delle autorità americane della vicina base di Wright Patterson. Le ha mostrate a San Marino, sostenendo la loro autenticità, il colonnello dell'aeronautica Roberto Doz.

No. ossentiale roto attentiale a construction of the latential reconstruction of the latential lo dell'aeronautica Roberto Doz.

ulsione delle astronavi aliene».

pital and a member of the gov-"These wounds are definitely not self-inflicted," declares Dr. Stanis Previato, head of Rovigo, Italy's university hosfor Giorgio's condition or why he doesn't die from to the holy man's house for his blessing. And a team of government-appointed doctors who examined the 28-year-old from Porto Sant'Elpidio, Italy, have no explanation bleeding from mysterious wounds in his hands, feet and side—just like those Jesus Christ suffered on the cross! psychiatry department of SILVIO PIERSANTI For years, devout Christian Giorgio Bongiovanni has been The miraculous wounds — called stigmata — have drawn thousands doctors, "It He never gets infections becomes sick

nousands flock

eeds

Dr. Federico Finatti, an offi-cial with Italy's National team, is amazed that there Health agency and head of the

"You, Giorgio, must suffer to remind people of my Son. You remind people of my Son. You chev an must travel the world to evoke the pain of Jesus, suffered because of the sins of the world." into a

ber while praying at her heard my message on TV. shrine in Fatima and she gave him this message:

"You, Giorgio, must suffer to duced me to Mikhail Gorbashot loste with Mary chev and his wife, Raisa." thousands flock to see him And wherever Giorgio goes, trance and Many claim to communi-

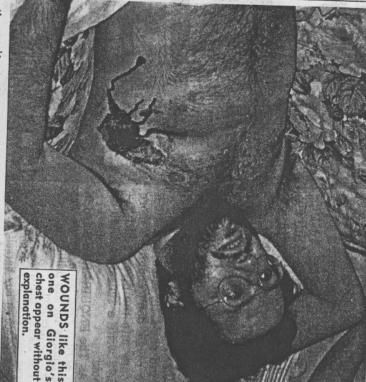

#### Ma toh, ancora Ufo e adesso abbaiano

L'ULTIMA in fatto di Ufo, e una delle più curiose, ci giunge da Madrid. Ecco i fatti (o le visioni) a seconda che si creda o meno in questo singolare fenomeno: una famiglia spagnola assicura di aver visto scendere da un Ufo - che come si sa significa Oggetto Volante non Identificato — un robot. Luogo dell'incontro, la cittadina agricola di Fuentecen nella provincia di Burgos, circa duecento chilometri a nord di Madrid.

Il giornale madrileno «Pueblo» ha pubblicato l'intervista con il più autorevole dei testimoni, tale Luis Dominguez, proprietario di un bar. Verso l'alba, precisamente alle quattro di mattina, il Dominguez aveva appena tirato giù la saracinesca del suo locale e si apprestava a tornare a casa con moglie e figlio, quando tutti e tre hanno visto, in un prato vicino, una sorta di disco volante da cui si sprigionavano due luci rosse.

#### Occulto

"La notte era scura - precisa il testimone, - e non si vedeva nient'altro. Ma ecco che all'improvviso abbiamo sentito del passi e ai nostri occhi è apparso un robot a forma di parallelepipedo. Sarà stato alto un metro e mezzo, forse qualcosa me-no, e largo la metà dell'altezza; di natura metallica, direi. Ma il fatto più strano è che

abbaiava, proprio come il nostro cane, solo più lenta-mente. Allora ho preso una torcia elettrica e un coltello e mi sono avvicinato al robot, ma a quel punto è risalito sul suo apparecchio, che è subito volato via...».

Il Dominguez ha poi aggiun-to che nel luogo dove si era posato l'Ufo erano rimaste tracce a forma di mezzaluna e tutt'intorno ciuffi d'erba brucia-ta. E il «Pueblo» pubblica scrupolosamente due fotografie in cui appare un po' d'erba bruciacchiata: come prova non sembra gran che, ma al giornale pare sufficiente.

#### Prudenza

Va detto che fra le centinaia di episodi simili accaduti, o quanto, meno raccontati, questo del robot che abbaia è uno dei più singolari, anche se non mancano «visioni» altrettanto curiose: strane creature simili ai nostri maiali, ma con la proboscite (Stati Uniti, 1951); ometti rosei, piccolissimi, con una grande testa e antenne (Stati Uniti, 1954); esseri trasparenti, di colore verde-azzurrino (Sud Africa, 1963). E così via. Certo che per crederci veramente, bisognerebbe come San Tommaso - metterci il dito. Sempre che il robot, oltre ad abbaiare come un cane, non morda anche. Un po' di prudenza non guasta.

Enrico La Stella

discovered that Willy has a flirtatious nature. He loves Craving attention and demanding a social atmosphere, Willy was in our town's Christmas parade. As he marched down the street we soon hooked on carrots and jellied toast, Willy is a llama. Our Willy came from northern Michigan, heavy timber country. From the beginning he was a lovable fur ball, lonely HUGE CROWDS gather to see Giorgio trance and to ask him for his blessing. will be paid for each "Why I Love My Pet" letter printed. Send your entry to: Love My Pet, NATIONAL ENQUIRER, Lantana, Fla. 38464 quite anxious to be around people. Brown and white fall into

"My colleagues and I con-cluded that the wounds weren't "I examined Bongiovanni but medical experience."

Added Dr. Maria Luisa Viel: explainable in light of known couldn't scientifically explain the origins of the wounds or

a vision of a beautiful woman tory where I worked," recalled Giorgio. "All of a sudden, I had

0

was the Virgin Mary. "I fell on my knees. I heard

He says he was visited again by Christ's mother in Septem-

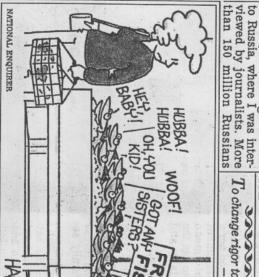

struck him, causing his hands suit to bleed, revealed Giorgio. the Soon after, blood started to flow from his feet as well.

If the world, as the Virgin Mary gint to the world, as the Virgin from told me," said Giorgio. "I went Grant to bleed to the world, as the Virgin Mary gint told me," said Giorgio. "I went Grant told me," said Giorgio."

that they owe their healings only to their prayers to the Vir-gin Mary and their faith in God." says he's not responsible for the cures . . . God is. "I keep saying to all of them

To change rigor takes vigor.

— John Drybred acceptor.

sion for you.' "
But just as suddenly, the Giorgio said he started bleeding in 1989 after a series of visits from the Virgin Mary. "One day I left the shoe facwoman disappeared. "I fell on my harraid, son. her voice: 'Don't be afraid, son. ous anemia." why, despite constant bleed-ing, he didn't suffer from seri-

SENIOR VICE-PRESIDENT, ASSOCIATE PUBLISHER: Katherine Jose; CIRCULATION DIRECTOR: Richard E. Smith;

to kiss people. As the parade watchers observed his

Copyright © 1993 by National Enquirer, Inc., April 6, 1993, Vol. 67, No. 37

# GLI « UPO » NEELA VALLE DELL'UFFTA?

# Avvisiato un marziano **C**C nelle campagne di Sturi

Molto circostanziato il racconto degli avvistatori, tra i quali un baritono del Teatro San Carlo -- Se è uno scherzo, è stato ben fatto -- Tecnici della NATO sul posto per i rilievi -- Le impronte della navicella spaziale sono state fotografate A proposito degli extra-ido da amici comuni, pale- narlo. terrestri existe come tutti semente eccitati ed impau-

sanno una copiosa lettera- riti, veniva invitato ad ossanno una copiosa tettera eriti, tentou inolito de os-tura che spesso, più che a servare quanto di insolito convincere la mente, rie, le meravigliosamente strasce sinuosa ad affascinare no stava compiendosi in lovalua « Castelluzzo », a bi che ognuno, per un ver- circa mezzo chilometro dal on ene ognano, per un vers enca meczo entometro dat vonostante i sette amici su o per un altro, si porta centro abitato. Quanto è si fossero imposti la con-Mario Sisto, un pezzo naca quotidiana lo ha amno fatto, incontenibile, il nesi.
No. Murio Sisto, un pezzo naca quotidiana lo ha am-Vapoli per cantare da ba- oltre due metri e mezzo, estone al S. Carlo, la notte nella boscaglia adiacente le sue speculazioni circa ore, con frasario gestuale de emanando ad intermit. nondo, le ha viste cresciu- tenza luci bianche, rosse le ed esasperate a dismi- e verdi, avvolto in una a-Nottambulava in compa-lipnia del fotografo stur-lipnia del fotografo stur

strano incontro meglio sarebbero stati chiariti, del

paese e fuori. Nel caos che ne è seguito, giornalisti e finti giornalisti, esperti e meno esperti, poche, oltre le dirette testimonianze depli spettatori, (persone di assoluta serietà e credibilità) le valutazioni che fisici e geo-ufologi hanno dato in merito alla vi-

un físico napoletano che aggiunto od omesso.
ha voluto mantenere l'incognito: nel terreno sottostante la cava, sulle imto la navicella spaziale, analizzando un centimetro quadro di terra, si è sta-bilito che ai tre vertici del triangolo isoscele formatosi, è stata esercitata una pressione di un peso non inferiore alle quaranta tonnellate.

Un ulteriore parere è venuto sul caso da un serio esperto in aeronautica; la presunta posizione di atterraggio dell'U.F.O., in un luogo che per spacio e capacità di manovra risulte. rebbe impossibile al più c. sperto dei piloti di elicotteri, con la prua rivolta verso est, (lo si è stabilito dalla posizione dei vertici di appopicio) rincla la conoscenza dettagliata di questi turisti spaziali dei nostri attuali codici nero-

Intanto studiosi det . fe-

Alle prime luci dell'al- no interrogato a lungo gli ba, quando i contorni dello spettatori delle performances dell'aspite venuto dallo navigatore spaziale nessu- tato concorde: certamente qualcosa di inquietante, strano ed al tempo stesso meraviglioso, ha avuto come testimoni i selle stur-

Non si esclude la possibilità che in questi giorni, tutto il gruppo si sottoponga spontaneamente ad una seduta ipnotica guidata da un grosso esperto nel campo, per portare alla luce. oltre che a definirne me. glio la credibilità, particolari e dettagli che la sug-Interessante il parere di gestione, la poura, hanno

NORBERTO VITALE

AVVENIRE (Milano) Venerdì 2 Settembre

# « Extraterrestre » in provincia di Avellino

AVELLINO. 1 settembre

Una figura aita più di due
metri, uña tuta argentea aderente, un casco con due
luci di colore arancione intermittenti. Questo l'extraterrestre» che sette persone hanno detto di aver visto, due sere fa, scendere
da un'astronave in una pianura alla periferia di Sturno, un piccolo comune dell'Alla Irpinia, a circa 40
da Avellino.

TRIBUNA DELL'IRPINIA (Avellino) Mercoledi 7 Settembre

> ROMA (Napoli) Martedì 6 Settembre

CON LA PARTECIPAZIONE DEI « TESTIMONI »

# Dibatilo sugli al Comune di Sturno

Si è svolto a Sturno sabato scorso presso la casa municipale un dibattito organizzato dal Sindaco per discutere il problema degli.... « Ufo ». Vi hanno preso parte i \* testimoni », che videro il misterioso oggetto e l'altissimo cosmonauta, e studiosi della materia e «ufologi» napoletani. Lo scopo: accertare la verita attraverso espe- nautici.

spiega Allen Hynek, da "Rapporto sugli documento, tratto pena di studiare", ufologo vivente. sull'argomento, Hynek esamina ultimo saggio il più illustre Jfo", il suo gli "incontri soprattutto ravvicinati In questo

Sopra: un disco volante « fotografato » a Patterson, nel New Jersey. dall'Aeronautica militare americana, per dimostrare quanto In basso: la fotografia d'un altro presunto Ufo, diffusa

sia facile «fabbricare» falsi oggetti volanti non identificati. La foto raffigura, infatti, un catino lanciato in aria.

ste da Epoca.

Quando ha incominciato a interessarsi all'ufologia?

ni » fossero spiegabili dal punto stamenti di Ufo, e si misero in precedenza non mi ero interessato cana cercava un astronomo al quale sottoporre i rapporti sugli avvicontatto con me: avevano bisogno di uno specialista che potesse specificare quante di queste « visiodi vista astronomico. Molte volte si scambiano per Ufo dei semplici meteoriti, o il pianeta Venere. In all'ufologia perché, semplicemente, la prima ondata di avvistamenti gli Ufo non esistevano ancora..

viamo sempre fatto indagini rigo-Da principio ero scettico, come giamento: c'è circa un 10 per cenendo l'esistenza di Ufo. Non sono enomeni astronomici, né aerei, né enomeni psicologici, né altro. Abutti. Poi ho dovuto mutare attegto delle segnalazioni che non si oossono spiegare, se non ammet-

nale dei misteri. In questa occasione ha presentato il suo Rapporto sugli Ufo (ed. Mondadori), e accettato di rispondere a una serie di domande sulla sua attività, poca, organizzato a Firenze dal Gior-

68 anni, ast

Hynek era circa l'esisten

del suo « Ra

loseph Allen

Nel 1948. L'aeronautica ameri-

10 per cento spiegabili è rii

rosissime, su

farmi cambia 'accumulo d tracce non tru

c'è stato un

dei testimoni

Non sono

ziari che la

In realtà, modo.

Da allora lei ha costantemente

esembio, senz Nessuno scie lare della str mazione: sugl si sentono ai scienziato ha meno come no di dissert do a pieno

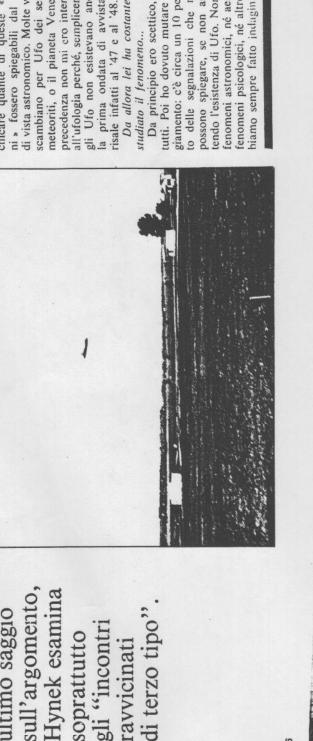



# Los extraterrestres hicieron desaparecer momentáneamente a uno de los testigos

El Gobierno soviético asegura que el asunto no es de su competencia

Moscu. Alberto Sotillo

Rapresentantes del Ministerio de Defensa soviético aseguran que no es de su competencia el posible aterrizaje de extraterrestres en la URSS, como si la llegada de éstos no alarmara en absoluto al Ejército Rojo. El Ministerio del Interior también ha querido lavarse las manos y sólo los representantes de la Policía de Voronezh prestan atención al caso de la llegada del «ovni» y de los gigantescos extraterrestres de tres ojos luminosos.



Las inquietantes sospechas sobre la posible agresividad en las intenciones albergadas por los supuestos alienígenas han comenzado a aflorar. Los niños Vasia, Zhena y Julia, que fueron los primeros testigos de la llegada de los extraños visitantes, aseguran que uno de estos esgrimió «un fusil» de medio metro de longitud que apuntó hacia un muchacho que estaba no lejos de allí y que desapareció en el acto.

Poco después el alienígena y la nave as-cendieron al cielo y el muchacho desaparecido volvió a reaparecer indemne y sin señal alguna de haber recibido daños. Pero los niños que presenciaron aquella escena aún se hallan aterrorizados por lo que vieron.

Los mismos testigos dan cuenta de otros fenómenos no menos inquietantes que acompañaron la llegada de los extraterrestres, como el haz de luz triangular que se expandió desde el pecho del robot que aterrizó con ellos o la luz que irradiaban los tres ojos de cada uno de aquellos gigantescos alienigenas, que no se sintieron coartados o compadecidos en lo más mínimo por los gritos de espanto de las criaturas.

Los extraños seres de tres ojos y casi tres metros de estatura, durante su encuentro con los pequeños Vasia, Zhena y Julia se dedicaron a hacer desaparecer y aparecer a uno de los muchachos, mientras los demás permane-

INGENIERO

Con experiencia en diseño, fabricación y montaje de equipos de AIRE ACONDICIONADO PARA AUTOMOCION

Se hará cargo de la dirección técnica de pequeña empresa y rápida expansión. Buena retribución por salario y excelentes posibilidades. Persona emprendedora con deseos de superación y espíritu de iniciativa. Escribir con currículum vitae a José Ortaga y Gasset, 17 28005 Madrid. Referencia: Ingeniero

cian literalmente clavados en el suelo, paralizados de terror, según contaron posterior-

Pero todo esto no parece haber afectado en lo más mínimo a los responsables de Defensa soviéticos, que repiten una vez más: «La llegada - como si es la invasión - de extraterrestres a la Unión Soviética no es de la incumbencia del Ejército Rojo.

El laboratorio de biofísica de Voronezh está investigando la composición de las dos piedras que se recogieron en las proximidades del lugar en donde aterrizó el objeto volante no identificado. Los científicos han manifestado estar sorprendidos por los componentes de estas dos rocas.

# Estudiosos de los «ovnis» creen que pueden proceder de la Tierra

El reconocimiento oficial de los científicos de Voronezh (URSS) del avistamiento de un objeto volador no identificado, "ovni", podría marcar una nueva etapa en el estudio de esos seres presumiblemente del espacio, dijo ayer el escritor y experto en esos temas Felix Gracia. Aunque, según los especialistas, todavía no se ha determinado si esos seres provienen del espacio o bien de la misma Tierra, Gracia apuntó que el reconocimiento por parte de los científicos soviéticos es un paso más para establecer contactos y confirmar la teoría de que los hombres no estamos solos en el universo.

Asegura el mismo investigador que el avistamiento en Voronezh es en si uno más de los muchos que suceden, incluso más espectaculares y más próximos, como el que vieron la semana pasada en Cádiz unos niños y cuya única repercusión fue una nota en un medio de comunicación local. La descripción facilitada por la Unión Soviética coincide con la de otras muchas fuentes.

Este nuevo avistamiento podría provocar, según Gracia, la polarización de la sociedad entre quienes creen que «vienen a por nosotros» y quienes consideran que son «nuestros salvadores». En su opinión, se trata de seres cuya tecnología es mucho mas avanzada que la nuestra y utilizan la luz y el sonido como energía. Sobre la posibilidad de que haya extraterrestres instalados dentro de nuestro planeta, ciertos autores indican que estarían en el subsuelo de la cordillera del Himalaya y que ya Adolfo Hitler mantuvo contactos con sus jefes.

En la Tierra se han producido, a lo largo de la historia, fenómenos «extraños» que nunca fueron retrendados por un organismo oficial. Actualmente, los Ministerios de Defensa de todos los países consideran este fenómeno como materia de «alto secreto». Estudios estadísticos indican que un noventa por ciento de los acontecimientos observados en el cielo se deben a fenómenos naturales perfectamente explicables, un cinco por ciento a otros aún sin explicación y el cinco por ciento restante correspondería a los «ovnis»

## -Escepticismo en EE. UU.-

Los estadounidenses se rascan la cabeza con esa noticia de que seres extraterrestres han visitado la ciudad rusa de Voronezh. La primera reacción fue que se trataba de una broma. Pero todas las preguntas a la Tass, fuente de la información, obtenían idénticas respuestas: «Se trata de una noticia seria.» Para confirmar los hechos se ha añadido una entrevista con el director del Laboratorio de Geofísica de Voronezh, quien explica cómo lograron localizar el platillo volante y a sus pasajeros. Asimismo describe que los alienígenas dejaron dos piedras «de una sustancia que no existe en la Tierra»

Ante ello, no hay más remedio que pensar que la agencia Tass por lo menos va en serio, aunque su información no lo sea tanto. Y puestos a pensar, los periodistas estadounidenses se han dado cuenta de que, de un tiempo a esta parte, la agencia oficial soviética ha cambiado notablemente. Sigue dando los discursos de aquellos líderes y los progresos de aquel partido, que constituyen la parte principal de su información. Pero también da noticias extravagantes: un hombre que, dentro de su baño, es capaz de crear una pompa de jabón que le envuelve a sí mismo; un toro con seis patas, dos de ellas en el lomo, y el «Yeti» o el misterioso hombre de las nieves. que ha vuelto a aparecer.

Hay dos teorías ante este cambio de la agencia soviética: o que su nuevo director trata de ganar más clientela con este tipo de noticias y por lo menos está consiguiendo que se hable más de ellas- o que esta es la forma como en la Tass entienden la «peres-

# Illescas Pie

C/ Dieciocho de Octubre, n.\* 27 (junto al Ambulatorio). ILLESCAS (Toledo). Km. 35 carretera Madrid-Toledo. Tel. (925) 51 34 39

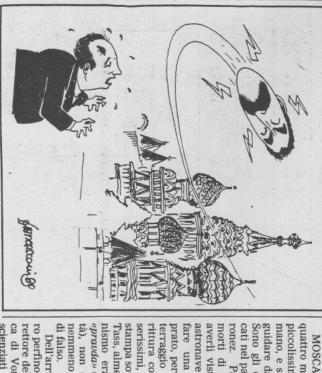

# GLI EXTRATERRESTRI HANNO SCELTO L'EST PER MANIFESTARSI AI TERRESTRI (IMPAURITI)

Dallo spazio in Russia per conoscere la «perestrojka»

piccolissima, ma l'aspetto uquattro metri, hanno la testa Sono alti tre o sempre goduto di grande pre

Parecchi

alieni

sono stati

visti

«passeggiare»

=

H

parco

pubblico

.

=

loro

dono:

due

«strane» pietre rosse

ro perfino Genrik Silanov, di-rettore dell'Istituto di geofisi-Dell'arrivo degli Ufo è sicudi Voronez, e anche gli sovietici

nez. Però, solo la città sovieti-ca è stata meta della gita di questi giganti extragalattici,

nemmeno il minimo sospetto ta), non e mai stato lecito "pravda" (che vuol dire verinismo era tutto certezze e Tass, almeno quando il comustampa sovietica Tass. E sulla rittura confermato, con toni terraggio degli alieni è addi prato, per ben tre notti. L'atastronave luminosissima, e averli visti scendere da una cati nel parco cittadino di Vo-Sono gli extraterrestri sbarmano, e sulla Terra si fanno guidare da un piccolo robot di paura, giurano passeggiatina sul dall'agenzia testimoni, giurano di di una specie di "banana volan to di aver osservato, in cielo, studioso, un paio di misteriohanno lasciato, secondo lo centimetri. Gli extraterrestri se profonde quattro o cinque metro con dentro piccole fosuna ventina di metri di diaanche in America, è descritto ra. te», un un alone di luce chiacamminare nel parco, ha detsconosciuta. Anche chi non ha visto di persona esseri se pietre rosse, di ca». Il disco volante ha lasciatodi di «localizzazione biologiletture dei cittadini di Vorogan, che certo non e dalla rivista statunitense «Sale tracce degli alieni con meassicura di aver identificato Lo stesso Ufo, avvistato sostanza fra le

simo, con un testone enorme. Esattamente il contrario degli E.T., l'extraterrestre più film di Spielberg, era piccolis alieni sono tutte sbagliate ipotesi Usa sulla natura degli Intanto, si dimostra che le

evidentemente molto interessati alla perestrojka

ominidi russi. Smentite pure

e gli epocali movimenti della agitate nazionalità sovietiche, storia che scuotono, di questi aggiunga ulteriori grattacapi al Governo e al Pcus. ficile integrazione tra le tante una nuova razza, certo di difun altro problema etnico, di no degli alieni. Forse, al Cremlifocate da quelle sullo sbarco tempi, i paesi del Patto «Pravda» sulla «glasnost» sor del secolo. Le cronache della essere offuscati dalla notizia Varsavia rischiano quindi Le rivoluzioni di Gorbaciov sono già preoccupati che d galassie sul pc casalingo. to a colloquiare con stelle e del computer, sarebbe riuscimagari un ragazzino, genio la provincia americana, dove per l'atterraggio un paese delaltre tesi: non è stato scelto

settembre scorso in un frutte-to della regione di Saratov, al popolo sovietico. Ma, anche la prima volta li ha sorvolati yeti, uomo delle nevi peloso, nisti) è stato catturato uno quotidiano dei giovani comucon le notizie clamorose. A sulla Terra, non si scherza caloroso saluto a Gorbaciov e il Papa, lanciando dal cielo un mento, negli ultimi tempi. Per cieli russi c'è grande movisul Volga (l'ha scritto la Komsomolskaia Poi, si conferma che nei Pravdan,

aggressivo e coi denti gialli. Sara Pimentel

Un ufologo: se appare la Madonna finiscono gli avvistamenti di E.T

VENERDI 9 LUGL

GIORNALE DI SICILIA

ROMA. Vade retro e.T., Ulo e apparizioni Mariane sono incompatibili. E' il risultato a sorpresa di uno studio comparato condotto da Giuseppe Stilo, ufologo e fiorentino, che ha riscontrato un singolare comportamento nelle ondate di avvistamenti extraterrestri nel periodi in cuti in italia le apparizioni sacre aumentano e si fanno più circostanziate, diminuiscono in proporzione le testimonianze sui dischi volanti e sugli 'incontri ravvicinati con esseri alieni. I grafici stalistici di Stilo sono sorprendenti: in questo secolo si sono avute in italia 180 apparizioni mariane, succedutesi ad ondate proprio nei periodi in cui gli avvistamenti di ulo si riducevano al minimo. La madonna si è concessa alla vista dei fedeli soprattutto negli anni '50 e in quest'ultimo decennio. Ridotte quasi a zero invece le manifestazioni divine nel decennio 1970-79 (tre nel 1970, due nel 73 e nel '77, nessuna nel 1979), coincidente con il boom del fenomeno extraterrestre. «Non è possibile trarre conclusioni - dice Stilo - da ufologo mi limito a registrare un fenomeno piuttosto singolare. Il dato di fondo è che l'andamento di segnalazioni rizioni mariane mostra che le due categorie di eventi anonali tendono a manifestarsi in periodi di tempo diversi».

Na M Ci OSMIALLA RICERCA DELLA VITA

# ato il mistero li UFO?

ore 21 MAGGIO

asi

Uno dei casi più clamorosi di avvistamento UFO, fatto da due piloti di un jet di linea. L'episodio verrà spiegato durante la trasmissione TV



# I FATTI DEL GIORNO



# UNA FAMIGLIA SPAGNOLA VEDE UN CANE SPAZIALE

Una famiglia spagnola na affermato di aver visto nelle scorse settimane un robot scendere da un Ufo nella cittadina agricola di Fuentecen, a 200 chilometri da Burgos (Spagna). Il capo famiglia, Luis Dominguez, titolare di un bar, stava chiudendo il locale verso le quattro dei mattino e si apprestava a rientrare a casa con la moglie e il figlio quando tutti e tre — secondo quanto iffermano — hanno visto in un prato vicino un enorme Ufo luminoso dal quale è sceso coi uno strano robot argenteo, alto circa de contimetri e largo 70. Pare che il metallico essere spaziale abbaiasse come un cane, anche se molto più lentamente.

a cura di Luciano Gianfranceschi



# INCONTRI RAVVICINATI

« Gli Ufo li ho visti, e posso dire con competenza perché sono un pilota d'aereo, che si comportano intelligentemente. Non altrettanto fanno gli ufologi a terra che, in maniera piuttosto semplicistica, fanno fare brutta figura alla fantascienza...»

S ono un pilota d'ae-reo, uno dei più giovani - 29 anni - della compagnia di bandiera italiana. Faccio il secondo, come qualifica, ma in effetti sgobbo sodo guidando il DC 10 più del comandante. Queste le mie credenziali, per dire che conosco il cielo. E' accaduto una sera dell'estate scorsa, allorché, in procinto di atterrare all'aeroporto « Leonardo da Vinci di Ro-ma, vedo due oggetti luminosi nel cielo senza nubi. Non sono stelle, perché le stelle hanno la luce tremula; e poi procedono a zig-zag, in modo bizzarro. Non vo-lendo sbilanciarmi troppo nelle dichiarazioni, chiamo la torre di controllo, domando conferma del via libera, e l'ottengo. A segnalare gli Ufo bisogna andarci piano, perché se da terra - e col radar - non li vedono, sospettano che sia il pilota ad avere le traveggole. E allora ci fanno passare tanti di quegli esami medici che in seguito teniamo tutto dentro.

Ecco perché apertamente non dissi nulla. Ma guardai, istintiva-

mente, la posizione: gli Ufo venivano da occi-dente e andavano verso Gran Carro dell'Orsa Maggiore (almeno per il mio punto d'osservazio-ne): poi fui preso dalla manovra per l'atterraggio. Una volta a terra, cercai di vedere se la vicenda aveva un seguito: ma a Roma c'è molto inquinamento nell'aria e la visibilità del cielo è offuscata.

Telefonai allora all'osservatorio di Monte Mario, per chiedere informazioni ed eventualmente spiegazioni: mi fu risposto che non avevano visto niente. che avevano altro da fare che star a guardare gli Ufo nel cielo! Non sono però uno che si arrende: così mi venne in mente il Centro ufologico, di cui avevo letto un'intervista sul giornale. Mancando il recapito telefonico, mi recai all'indirizzo. Nonostante l'ora tarda, c'erano varie persone. Quello anziano sembrava il capo e fa-ceva le domande, una ragazza ascoltava a bocca aperta, tutti mi parvēro interessati, soprattutto al fatto che un pilota avesse mai visto

« qualcosa ». Perché ciò dava anche a loro credibilità! Così firmai il verbale di incontro ravvicinato del primo tipo (sola osservazione di Ufo: il secondo tipo è quando ci sono effetti sul luogo; il terzo tipo è con la presenza di extraterrestri. In realtà sarei dovuto rientrare tra quelli del quarto tipo, con strane coincidenze; ma ancora non lo sapevo). Rimasi deluso. che nessuno avesse fatto l'avvocato del diavolo. O forse... gli sarebbe dispiaciuto in troppo a fondo? indagare

La sera dopo, ero in libertà per 48 ore prima di riprendere servizio. mi venne un pensiero fisso. Qualcosa dentro di me mi suggeriva: « Vai sul lago di Brac-ciano! » Sono una quarantina di Km., mica uno scherzo, eppure ci andai. Lungo la strada, in auto, a volte vedevo il Gran Carro: ma era tutto normale. Arrivato nei pressi del lago, mi resi conto che non sapevo dove dirigermi: ma fu allora che vidi di nuovo gli Ufo luminosi. Mi fermai, per osservarli bene, e posso confermare che non nessuna delle normali cose che si vedono nel cielo. Erano le 22,41, l'ora esatta della sera vanti, quando gli Ufo giunti proprio al Gran Carro lampeggiarono varie volte e poi si spensero e svanirono.

Non mi accorsi che accanto a me, intanto, era giunta un'altra auto. E vicino, con un rudimentale cannocchiale e una macchina fotografica sul cavalletto, una strana figura. « Un'extraterrestre! » pensai, ma devo averlo detto ad alta voce perché mi sentii rispondere: « Ma no. sono Cinzia. Tu non sei il capitano pilota di ieri sera? » Riconobbi la bionda ufologa, che ancor prima di spiegarmi che avevano organizzato turni da posti diversi per osservare il cielo. mi chiese: « Hai visto i segnali? Cosa avranno voluto dire? »

Era carina. Simpatica. Studiava. Possibile che fosse esaltata... a tal punto? Ma tentai: « Ho avuto un suggerimento preciso. Loro, capisci lo-ro, vogliono vedere se noi simpatizziamo; potremmo essere utili alla causa ». Funzionò ancora: parlammo a lungo, e N alla fine facemmo all'amore sotto le stelle.

Lei non l'ho più rivi-sta, gli Ufo li ho visti davvero, l'incontro è accaduto per caso, e mettere le tre cose insieme è però fare cattiva fantascienza.

Capitano Demetrio I. Orte (Roma)

# REALTÀ ROMANZESCA

# Trasportati da un Ufo per 90 chilometri

Una notte, tre automobilisti in viaggio vicino a Pordenone sono stati investiti da un fascio di luce abbagliante. E quando il raggio si è spento...

di LUGI MARINI

a notizia deve essere arrivata anche a loro, gli extraterrestri. E per mantenere la popolarità faticosamente conquistata, apparizione dopo apparizione, hanno pensato bene di esibirsi un po' più del solito. Ormai lo sanno tutti: quest'anno si celebra il quarantennale del primo avvistamento di un Ufo. In tutto il mondo si svolgono congressi, meeting di studiosi, osservazioni collettive del cielo e persino serate di gala in onore dei «visitatori». Sarebbe stato davvero disdicevole, quindi, non farsi vedere proprio adesso.

Come tutti i divi, anche gli extraterrestri si sono fatti un po' attendere: nei primi mesi dell'anno le cronache dei cieli si sono riempite infatti più di collisioni mancate e di atterraggi-beffa di aerei che di segnalazioni del passaggio di oggetti non identificati. Ma in estate, sarà perché la gente è in vacanza e ha più tempo per mettersi col naso all'insù, gli Ufo sono arrivati in massa. Senza andare lontano, prendiamo per esempio alcuni degli spettacoli che hanno messo in scena da noi, in Italia.

Del primo incredibile episodio sono stati protagonisti tre turisti di Gorizia. È accaduto la sera del 7 agosto, poco dopo le 23. Il terzetto stava percorrendo in auto una strada di mantagna nei dintorni di Pordenone. Il cielo era sgombro da nubi e il vivido chiarore della luna piena si rifletteva su boschi e prati, conferendo al passaggio un aspetto irreale.

D'un tratto, lungo un breve rettilineo in salita, gli occupanti della vettura sono stati letteralmente investiti da un fascio di luce rossastra, potentissima e abbagliante. Contemporaneamente, il motore dell'auto ha incominciato

a perdere colpi e in pochi secondi si è spento. Inebetiti, i tre sono scesi a vedere da dove provenisse quel raggio che era puntato proprio su di loro e si sono trovati di fronte un oggetto scuro, sospeso nel vuoto a poche decine di metri di altezza.

Era lungo circa otto metri e aveva la forma di un disco. Impossibile dire se al suo interno vi fosse qualcuno: i malcapitati infatti sono stati presi dal panico e si sono chiusi dentro l'abitacolo dell'auto che era illuminato come di giorno. Sono rimasti così, attaccati ai sedili e con gli occhi sbarrati, per una decina di minuti.

Poi la luce si è spenta di colpo e il motore si è riacceso. Passato lo spavento, i tre si sono affacciati timidamente ai finestrini: l'Ufo non c'era più. In compenso il paesaggio intorno a loro era cambiato: senza che si accorgessero di nulla, erano stati trasportati per novanta chilometri, fino alla periferia di Udine.

# Una settimana dopo sono sparite due galline

Non contenti di questa bravata, gli extraterrestri ci hanno preso gusto e, sempre in provincia di Pordenone, hanno compiuto un'altra impresa sette giorni do-

Stavolta hanno fatto anche due vittime. Sono le galline di un contadino, il quale non ha potuto fare altro che assistere impotente alla scena.

Secondo quanto ha raccontato egli stesso, una sera un Ufo luminosissimo, di colore argento ed arancione, si è fermato proprio sopra il suo pollaio e improvvisamente ha emesso un raggio az-

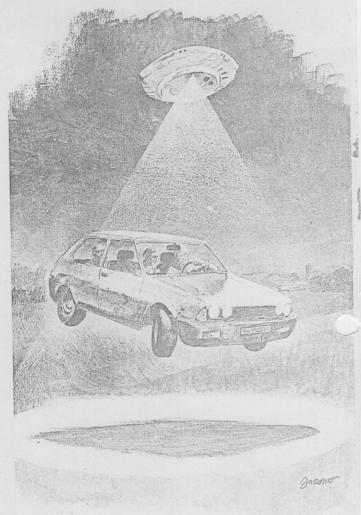

zurrino che ha investito in pieno gli animali. Il fenomeno è durato una decina di secondi. Poi sono spariti tutti: il raggio, l'Ufo e le galline.

Restando in tema di animali, meritano di essere segnalate infine le recenti apparizioni di un disco volante un po' speciale. È successo a Castelvecchio Calvisio, un paesino a pochi chilometri da L'Aquila.

Qui, nella settimana di Ferragosto, per diverse notti gli alieni si sono fatti vivi con un veicolo enorme, silenziosissimo, ma soprattutto dotato nella parte inferiore di quattro protuberanze che sembravano simili a zampe.

La prima volta lo hanno visto in pochi stagliarsi nel cielo limpido dell'alta montagna, ma le sere successive c'è stata quasi una ressa fra residenti e villeggianti perconquistare i posti di osservazione migliori. L'Ufo arrivava sempre puntuale, attorno alla mezza-

Rimaneva sospeso per circa un paío d'ore, poi se ne andava a grande velocità. A detta dei presenti era di colore rosso acceso, emetteva a tratti dei lampi di luce multicolori e una notte ha compiuto lunghe evoluzioni ad altissima quota.

«Volava come un uccelio e ogni tanto tirava fuori le zampe», è la testimonianza concorde di chi lo ha potuto osservare bene. Nessuno però ha saputo dire cor certezza se queste zampe assomi gliassero per caso a quelle di du galline.

# Secondo un agricoltore friulano

# Ufo ladri di polli

lettikulare, proprio come le tuote delle bici dei record del mondo di Atver, color argento, lungo una dicina, di metti, alteritosidimo ma motto veloce. El Tultima versione dell'Ufo, il mezzo di trasporto degli uomini dell'altro pia reta, che almeno una volta al PORDI NONE - Aveva forma metri dal capoluogo, che martedi muatina alle 6 eruno come ogni guorno nella valla vicino a cava. Improvvisamente questo è il loro raccento indiretto hanno notato l' cemetri dal suolo. E, per chiudere il bellezza, il disco volante asreb-be emesso un intenso rapgio di fuce sezzurropnola, che asrebbe Ouesta volta l'incontro ravvicinato del terro tipo è toccato a due apricoltori di Chions, pochi chilooggetto non identificato che si avmeve appare nel pordenonese. vicinava, timo ad abbassarsi a die-

tranquillamente nell'ala davanti alla casa colonica. Che fire abbia-no fatto le due bestie non è dato aspessi, visto che l'Uto sele aureb-be ingolate, anzi risucchiete, ri-partendo poi a velocità indescrivi-bile e sparendo dopo qualche se-condo dietro le nuvole. colpito due gailling che beccavano

no forse la visita prichiatrica), non quello di chi ha raccolto la loro storia. Si tratta come sem-pre, di un insegnante dell'intuto receica commerciale di Pordeno-ne. Antonio Chiumiento. Bi anni, da due e nezzo presidente del cen-tro italiano di studi ufologici, sede casa), sedi decentrate a Torino e Roma, «Li ho interrogati e adesso il fascicolo relativo al foro caso è Il nome dei due agricoltori è 10p secret (più che la pubblicità, temocentrale a Pordenone (nella sua

meglio, nel primo pomeriggio ren-de pubblici solo I moni di batteti-mo (due fratelli, Tabio e Tavio), poi ritta autto quando un giorna-lista si reca mil anagame del conu-ne e scopte che in zona el sono solo due fratelli, ma non hanno Ma Chlumlento non fa nomi. O caso, dunque, per ora va archiviato cost. Non resta che credere (opsubito alcun furto di pollastre. Il pure no) alle parole di ChlumienL'altro caso, quello dei marziani di Padona è sano invece chiario a ancora prima di diventare cessore: nesson extraterrestre, volo la pubblicità di un nuovo locate a Battaglia errue, il cui tito cale a Battaglia errue, il cui tito kegni che riescono a sparare il cie-to la luce senza creare il fascio luminoso, La sua operazione, non lare ha scoperto degli strani conpresentano nel cranio oggetti | l'inglese Mantle e dello spagnolo che non dovrebbero essere lì, e | Sierra.

avvistamenti, tra il settembre del '78 e il dicembre del '95. «Noi conduciamo ricerca scientifica su un fenomeno che è

Al convegno saranno illustrati

cuno», spiega Pinotti.

la galassia, è indubitabile, secondo il dottor Pinotti: in Italia, afferma, sono stati segnalati 230 regolarmente le nostre parti del-

ravvicinati» in Veneto.

L'Italia sarà rappresentata dal professor Antonio Chiumiento, «veterano» dell'utologia nostra-na, che al convegno della Repub-blica del Titano illustrerà le te-stimonianze di due «incontri Che gli Ufo esistano, e visitino

cura, e riferisce che da diversi anni lo stato maggiore dell'aero-nautica, II reparto, si occupa del fenomeno degli Ufo. «In Ameri-

accertato, che è confermato da documenti e dall'evidenza», assica sono stati segnalati oltre

4-5-96 410000

12.600 casi, negli ultimi 22 anni, e 701 sono stati definiti inspiega aspetti radarici delle recenti ap-parizioni in Belgio», e quelli del-

Italia, Bel Paese per gli incontri ravvicinati del terzo tipo SAN MARINO – Anche in Ita- si per il IV simposio internazio quello di cui ha parlato recentea sono stati segnalati casi di ra- nale sugli Ufo, diventato ormai mente la trasmissione «Misteri» lia sono stati segnalati casi di ra-

A San Marino il IV simposio sugli Ufo. Il presidente Pinotti: «L'Aeronautica ha il suo ufficio X files»

persone che «all'analisi radiogra-fica o alla risonanza magnetica extraterrestri, uno segnalato nel '54, e uno del '78 (si trattava in quest'ultimo caso di un malcapi-tato metronotte di Genova, che la professione esponeva ai cattivi incontri). Negli ultimi anni sono un appuntamento fisso per gli In Italia, spiega il dottor Pinotti, si conoscevano due casi «storici» di rapimenti da parte di appassionati (ei «credenti») pimenti da parte di extraterre stri, probabilmente interessati ad esplorare, oltre al nostro piaesplorare, oltre al nostro pianeta, la nostra stessa fisiologia. E maggio chiamerà a raccolta a San Marino esperti di dodici paespesso solo l'ipnosi ha consentito di far riaffiorare alla coscienza il ricordo della sgradevole esperienza. Ne è certo Roberto Pinotti, presidente del Centro Ufologi-co nazionale, che il 10, 11 e 12

post-perestroika si è singolar-mente segnalata per i ripeuti avvistamenti di oggetti volanti non identificati). Tra gli inter-venti, quello di August Meessen, dell'Università di Lovanio, «sugli che non dovrebbero essere lì, e casi russi inediti (la Russia della di Raidue). Ma altri casi esistono e i diversi episodi mostrano tratti analoghi: è possibile che gli alieciano parte di missioni di studio Al convegno di San Marino si parlerà anche del fenomeno (tutni che rapiscono gli umani facdistro che tranquillizzante) degli «impianti», ovvero dei casi di interessate al nostro pianeta.

Padre Domenico
Grasso (a destra
nella foto) durante
un convegno.
Il gesuita è autore
di numerosi libri
tra i quali
L'annuncio della
salvezza, tradotto
anche in cinese



# La Chiesa di fronte alla vita extraterrestre

anziché in un grado solo come quello che si realizza nella nostra umanità. Secondo san Tommaso poi, dicevano altri teologi, il più perfetto deve superare il meno perfetto e dev'essere fatto per lui. Se è così, è lecito dire che la perfezione dei cieli è fatta per l'uomo e che quindi ci sono uomini dovunque, capaci di conoscerla e di usarla a proprio bene e per la gloria del Creatore ».

— Può la teologia risolvere la questione con un sì o un no?

« Indubbiamente no. L'esistenza o meno di uomini fuori della Terra è un dato scientifico che solo la scienza sperimentale può accertare. Il teologo può affacciare solo ipotesi, può mostrare la sua simpatia verso quelle affermazioni, ma nulla più ».

— Talvolta, ascoltando le trasmissioni televisive sugli UFO, si sente dire che la Sacra Scrittura è favorevole alla loro esistenza.

« So che ciò viene detto da alcuni ufologi convinti. Ma la Sacra Scrittura non contiene nulla che faccia pensare a una propensione da parte dei suoi vari autori umani all'esistenza di altre umanità. Gli esempi che talvolta vengono portati, come il carro di Elia e il fuoco che distrusse Sodoma e Gomorra, non hanno nulla a che fare con questa ipotesi. Interpretarli come denotanti l'esistenza di uomini fuori della Terra è un errore detto "fondamentalismo", in cui incorrono quanti interpretano la Bibbia alla lettera, ignorando che essa non è un libro scientifico e contiene molti generi letterari che vanno tenuti presenti per l'interpretazione dei dati della scienza biblica ».

— Supponiamo che un giorno gli uomini di scienza dimostrino che l'universo è popolato da altre umanità. Allora cosa diranno i teologi?

« Diranno, anzitutto, che esse farmo parte di un altro piano di Provvidenza diverso dal nostro, contrassegnato dai due fatti centrali del peccato originale

e della Redenzione. Quegli uomini, o non hanno peccato e quindi non hanno avuto bisogno di redenzione, o se hanno peccato Dio ha provveduto alla redenzione in modo diverso da quello usato per noi. Quale esso sia è difficile dire. Una cosa, tuttavia, è certa. Quale che sia l'ordine di Provvidenza in cui gli eventuali abitatori delle stelle sono stati creati, anche su di essi si estende la sovranità di Cristo. San Paolo, infatti, afferma che Cristo è il re dell'universo e che "davanti a lui debbono piegare il ginocchio tutte le creature, sia quelle che sono sulla Terra, sia quelle che sono sottoterra o nei cieli". Lo dice nella lettera ai Filippesi. Quindi anche le creature umane fuori della Terra dipenderebbero dal Cristo. La difficoltà è di stabilire a che titolo, se cioè solo a titolo di creazione o anche per altro titolo, come avviene per noi che dipendiamo dal Cristo anche a titolo di redenzione ».

— Che cosa noi, uomini sulla Terra, avremmo in comune con gli abitanti degli altri corpi celesti?

« Naturalmente avremmo in comune la natura umana, la quale può essere diversa in noi e in loro, non però fino al punto da non verificare la stessa definizione di "esseri razionali" che vale per noi. Quale che sia la loro costituzione anatomica o fisiologica, debbono essere necessariamente esseri che conoscono mediante i sensi e il ragionamento. Sul piano morale gli eventuali abitatori celesti avrebbero in comune con noi i Dieci Comandamenti, che sono leggi fondate sulla natura umana, comune a noi e a loro ».

— Lei crede che un giorno riusciremo a risolvere il problema dell'esistenza di uomini fuori della Terra?

« Oggi con i progressi che fa la scienza tutto mi sembra possibile. Le sonde lanciate al di là della Luna verso Marte e Venere hanno accertato che non ci sono tracce di vita. Ma domani forse potranno andare oltre e dirci che la vita c'è. Ad ogni modo, se lascio da parte il ragionamento e mi faccio guidare dal cuore, sarei veramente contento di sapere che in tutto il cosmo ci siano esseri capaci di lodare e glorificare Dio ».

MAURIZIO ADRIANI

# L GLOBO DI FUOCO SERA

il silogio un globo luminoso

to il cielo. E' stato scorto da

sona, in parecchie città

sona, in parecchie città

Faenza, e soprattutto non si riesce a spiegare

il mistero del ritardo con cui il globo sarebbe

stato visto nel cielo romano. Queste non sono,

estimonianze — di una palla

però, che osservazioni marginali: le prime che

estimonianze di ma palla

però, che osservazioni marginali: le prime che

affronta chi deve esaminare il fenomeno.

Il passaggio del misterioso globo luminoso

Il passaggio del misterioso globo luminoso è stato visto, nella stessa serata di lunedi, anche in Austria, verso le 20,30, in Carinzia, a Graz e in numerose altre località. Anche qui, però, alcuni dicono che il passaggio è avvenuto a ora più tarda, il che ha fatto pensare a molti che non si trattasse di un oggetto solo, ma di due, identici, i quali hanno attraversato successivamente il cielo. Altra ipotesi è che si tratti di un globo solo, ma capace di compiere evoluzioni straordinarie e capricciose. E' difficile che i testimoni oculari di uno stesso avvenimento vadano d'accordo.

Molti hanno subito esclusa l'ipotesi di un meteorite, soprattutto per le dimensioni che aveva il globo luminoso di lunedi sera: ep-

secondo — poi l'attrito a poco a poco li frena: si accendono e — secondo quanto sostengono gli scienziati — turbano l'equilibrio elettrico delle molecole dei gas atmosferici, il che conferisce loro una straordinaria luminosità, abbastanza simile a quella delle aurore

condo padre Bendandi, la velocità del globo ste, diventando incandescente per l'attrito. Sesarebbe stata addirittura prossima ai centopiega da uno a tre secondi - cinque in casi del tutto eccezionali -- ad attraversare l'orizzonte celeste: il globo è stato osservato in alconsecutivi. Di diverso avviso è padre Raffaele Bendandi, dell'Osservatorio di Faenza; secondo lui si trattava di un bolide di grandi dimensioni che è entrato nell'atmosfera cele-Nel caso del globo luminoso avvistato lunedì sera, sembra però poco probabile che si dendo, viaggia a una velocità eccezionale, imcune località, invece, anche per trenta secondi tratti di un meteorite: un corpo stellare, cacinquantamila chilometri all'ora. boreali.

Se però non si tratta di un meteorite, il

a sera di lunedi 18 luglio un globo luminoso ha attraversato il cielo. E' stato scorto da migliaia di persone, in parecchie città d'Italia, da Roma a Bolzano, da Genova a Trieste. Aveva la forma — su questo sono concordi tutte le testimonianze — di una palla leggermente ovale: appariva incandescente, con riflessi azzurrini, e lasciava dietro di se una lunga scia rossastra. Ha praticamente sorvolato la parte centro-settentrionale della nostra penisola, proveniente da sud-ovest, diretto a nord-est: grosso modo dalla Sardegna a Trieste. Viaggiava — dicono — a circa mille chilometri all'ora e a un'altezza di tre-quattro

chilometri da terra. Questa la notizia. Ma non siamo tornati all'epoca in cui quasi ogni sera c'era chi scopriva un «disco» o un «sigaro volante» in cielo: non si tratta di autosuggestione, né di fantasia. Il globo luminoso è apparso davvero, ha veramente attraversato il cielo d'Italia la sera del 18 luglio, verso le 20,30. A quell'ora gli osservatori astronomici, in genere, non hanno ancora cominciato l'attività, sicché man-

ufficiali o ufficiose. Come il globo è stato notato in cielo, e la notizia si è diffusa, si è cano quasi del tutto rilievi e comunicazioni mo? Un meteorite? Il vettore di un satellite scatenato una ridda di supposizioni, di ipotesi, di interrogativi. Un ordigno controllato dall'uoamericano o russo?

si è voluto semplicemente vedere una delle tica « pioggia di stelle » di San Lorenzo è già in corso, e nel corpo luminoso di lunedì sera cosiddette « lagrime », seppure di dimensioni poche ore prima da Parigi, secondo la quale il razzo vettore dello «Sputnik IV» stava lano semplicemente di meteorite: la romanveicolo spaziale. Altri hanno messo il globo luminoso in relazione con una notizia giunta precipitando verso la Terra. Altri ancora parzato l'ipotesi che si trattasse, nientemeno, di un Ogni risposta è possibile. Qualcuno ha avannon comuni.

tutto da Firenze, Bologna, Genova (ore 20,30 cuni testimoni il corpo luminoso avrebbe solcato il cielo verso le 22. La sconcertante coincidenza di alcune ore di osservazione è una prova di più della veridicità del fenomeno, ma non si può non rimanere perplessi di fronto, Bolzano, Trieste (ore 20,35), da Faenza (20,45), e infine da Roma, dove secondo al-Le segnalazioni del globo giungono sopratprecise), da Varazze (20,34), da Verona, Tren-

ed è ritenuto il più grosso corpo celeste finito sulla Terra. Gli indigeni lo chiamano « La Hoba », e com'è tradizione, lo venerano come oggetto sacro. A Capo York, in Groenlandia, è stato rinvenuto un meteorite che pesa 37.500 tein, nell'Africa meridionale, è stato trovato un meteorite che ha queste dimensioni: due metri e 95 centimetri per 2,88 per un metro e 22 centimetri. Pesa circa sessanta tonnellate, pure la scienza ci insegna che sulla Terra sono già precipitati, provenienti dal sistema planetario o dagli spazi interstellari, anche massi di dimensioni eccezionali: a Grootfon-

musulmani adorano alla Mecca non è altro · messaggi · delle divinità: la pietra nera che quente sul nostro pianeta: gli scienziati che meteoriti assumevano spesso il ruolo di si avventurano nelle zone deserte hanno spesso occasione di trovarne. Nei tempi antichi, La caduta di questi massi è piuttosto freche un corpo caduto dal cielo.

un meteorite gigante spesso rimane in cielo per qualche tempo, poi viene contorta, spezzata dai venti. I bolidi entrano nell'atmosfera a grande velocità -- decine di chilometri al le cosiddette « stelle cadenti ». Alcuni hanno solcato il cielo apparendo grandi quasi come bile astro. La « coda » luminosa lasciata da la luna, altri sembravano simili a un mo-Questi bolidi appartengono alla famiglia del-

credito alla maggior parte delle testimonianze superiori: attraversavano il cielo in un attimo, mentre il globo — sempre che si debba prestar satelliti viaggiavano a velocità notevolmente - ha impiegato un certo tempo per scomraccolte da coloro che videro a suo tempo quegli ordigni, non coincidono però con la rati. Sono semplici macchie scure che a malapena si possono distinguere. E, soprattutto, i degli «Sputnik» nel cielo: le testimonianze descrizione fatta del globo: gli « Sputnik » e j ◆Pioneer → non sono luminosi, non sono colotraverso lo spazio. Il passaggio del globo è stato messo in relazione ai recenti passaggi «pallone luminoso» avvistato in quasi tutta nulla — non può essere altro che un velcolo spaziale, destinato a spingere in alto qualche satellite oppure lanciato per prova atl'Italia — nelle regioni piemontese e lombarda il cielo era coperto di nuvole e la visibilità

sce la traiettoria rettilinea, tesa, che il globo ha percorso (viaggiava basso, sull'orizzonte). Un che l'oggetto abbia resistito tanto al calore. E, più che altro, stupi-E' strano, però, che la combustione non sia Rimane la supposizione che si tratti del razzo vettore di un qualche satellite, razzo che starebbe precipitando verso la terra e che si sarebbe incendiato al contatto con l'atmosfera. vettore che precipita dovrebbe compiere, stata quasi istantanea, parire all'orizzonte.

10 INCOM \$ 08.4.60

# Un 5% di mistero

Nel disegno, dischi volanti perlustrano il terreno. La gran parte degli avvistamenti si spiega con eventi naturali o artificiali male interpretati. Ma un caso su venti resta senza spiegazione.

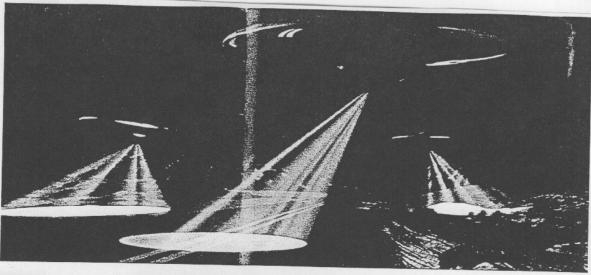

# 10/4/98, Runcorn (GB): Una vecchia

copertina di

'Astounding

Stories"

una rivista

americana di

fantascienza.

10/4/98, Runcorn (GB): i tre Ufo non facevano alcun rumore.



25/4/74, Hawaii (Usa): l'Ufo fu scoperto solo ingrandendo la foto.



8/3/64, Oberwesel (Germania): la foto fu scattata da un treno.



Ottobre '81, Kelsey Bay (Canada): l'Ufo si vide solo in fotografia.

# Il miliardario Rockefeller finanziò una commissione di scienziati per studiare gli episodi più emblematici degli ultimi anni

punto la polizia rinvenne due cerchi concentrici e altre tracce: le analisi rivelarono un cambiamento chimico del terreno e un prematuro invecchiamento della flora.

Satellite pedinato? Sono circa mille ogni anno i casi in cui i racconti dei testimoni si accompagnano a reperti, impronte, fotografie, filmati, tracciati radar. Solo in rare occasioni sono stati d'aiuto. Gli abbagli sono frequenti: nel 1993, vicino

a Tula, in Messico, furono rinvenuti solchi attribuiti all'atterraggio

di un mezzo alieno. Molte persone, dopo la scoperta, confessarono di essere stati testimoni di strani fenomeni nell'atmosfera. Un'analisi in laboratorio, però, rivelò che la causa dei solchi era la propagazione sotterranea del micelio di funghi della specie Marasmius oreades.

Il rischio di inganni è maggiore con le immagini: «La maggior parte sono false» dice Verga «e anche per le restanti è impossibile escludere trucchi». Sempre in Messico, nel 1997, fu diffuso un filmato in cui si assisteva alla discesa di un disco volante sulla capitale. Ma esaminando la pellicola si capì che era un'elabo-

razione digitale.



lite americano Goes riprese lungo la propria orbita un oggetto gigantesco. È la Luna - disse la maggior parte degli scienziati - deformata dalla prospettiva e dai tempi di esposizione. Ma il fisico canadese Nick Balaskas, della York University di Toronto, dopo ac-



Peter Sturrock.

# Rapiti dagli alieni: pochi ricordi e anche piuttosto confusi

no degli aspetti più controversi dell'ufologia moderna è rappresentato dai "rapimenti alieni", presunti seque-stri di umani da parte di occupanti di Ufo. II rapito racconta di essere stato prelevato in stato di semi-incoscienza da un gruppo di esseri dalle sembianze umanoidi e condotto all'interno di un'"astronave", dove è stato sottoposto ad accurate analisi mediche (spesso compreso il prelievo di ovuli o liquido seminale). Poi la vittima è stata riportata dove era stata prelevata. Dell'esperienza ricorda

poco o nulla, e solitamente accusa patologie la cui origine non riesce a spiegarsi. È solo quando si reca da uno specialista che il ricordo del "rapimento" riaffiora. Moda. I primi casi risalgono alla metà degli anni '60, ma è solo dopo il 1975 che il numero di "rapimenti" aumenta fino a esplodere negli anni '80, sulla scia del successo di alcuni libri sul tema. Il tam-tam dei mass media ha poi contribuito ad alterare e uniformare i "ricordi" dei rapiti (alieni con testa ovale, grandi occhi neri e pelle grigiastra).

In Europa le testimonianze di rapimenti sono poche e difformi dallo 'standard" statunitense. Inoltre è provato che la tecnica dell'ipnosi regressiva, usata in moltissimi casi per far rivivere al rapito situazioni appartenenti alla sua esperienza, può creare falsi ricordi. Traumi. È probabile che le vittime dei "rapimenti alieni" abbiano vissuto effettivamente un'esperienza traumatizzante, la cui origine sembra però legata a paure e ansie più vicine a noi che allo spazio interstellare.

Paolo Toselli



I coniugi Hill, i primi a dire di essere stati rapiti dagli extraterrestri.

# **DUE MILLENNI** DI PSICOSI E «ABBAGLI»



Un Ufo fotografato da un agente della polizia scientifica della questura nel cielo di Palermo nel 1978.

La psicosi dei dischi volanti non è recente. Se ne possono trovare tracce in cronache antiche. Ne citiamo alcune.

85 a.C.: uno scudo ardente. Scrive il romano Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia: «In quell'anno uno scudo ardente circondato da scintille attraversò il cie-

585 d.C.: globi veloci. Nella Historia Francorum Grégoir de Tours scrive: «In settembre si videro nel cielo globi che sembravano correre assai velocemen-

1254: un vascello colorato. Scrive Mathieu de Paris nella Historia Anglorum: «I monaci dell'abbazia di Saint-Albans, in Inghilterra, videro in cielo un grande vascello di un meraviglioso colore»

1271: lune volanti. In un documento giapponese del medioevo è registrato: «il 12 settembre, a Kamakura, apparvero nel cielo lune volanti...»

1461: dischi circolari: Dalla Gazzetta di Norimberga: «Il 14 aprile, all'alba, si videro in cielo dischi circo-

1883: oggetti non identificati. Il 2 agosto del 1883 il professore José Bonilla fotografò per primo dall'osservatorio di Zacatecas, in Messico, «corpi opachi non identificati» mentre attraversavano lo spazio tra la Terra e la Luna.

# segue da pag. 25

argomento: ma se vede una cosa che per lui è insolita, diventa poco attendibile. Solitamente, dice Buckhout, chi afferma di aver visto un Ufo ha avuto a disposizione solo brevi momenti, l'avvistamento si è svolto di notte, magari il testimone si trovava su un veicolo in movimento.

Tutto ciò significa che gli Ufo non esistono? Beh, come si sa, ci sono vari tipi di avvistamenti di Ufo, e le «luci strane» nel cielo rappresentano soltanto un aspetto della questione. Tuttavia queste luci strane costituiscono l'avvistamento più frequente, quello che viene riferito dal maggior numero di persone: e l'esperienza mostra che alla difficoltà di riconoscere un oggetto in volo si aggiunge la difficoltà di interpretazione dovuta alla nostra percezione visiva. In altre parole, prima di concludere che gli extraterrestri sono tra noi bisogna rendersi ben conto che le testimonianze umane sono soggette ad errore: e del resto, se fossero attendibili, ciò significherebbe che abbiamo centinaia o migliaia di civiltà extraterrestri che ci visitano in continuazione...

Il fatto è che mancano totalmente prove materiali. Neppure coloro che affermano di essere stati rapiti a bordo di astronavi extraterrestri hanno riportato un oggettino ricordo. Mi diceva il professor Morrison, astrofisico al Massachusetts Institute of Technology, con un pizzico di malizia: «Ho parlato con alcune di queste astronavi extraterrestri. Ho chiesto loro se, per caso, non avessero portato da questo viaggio qualcosa che si trovava a bordo: una cosa qualunque, magari anche so-lo una di quelle forchettine che si usano per i cocktail... Ma nessuno ha riportato niente!»

Piero Angela

a organizzazione di Maurizio Costanzo, in cui sarà presente il geometra metra ferrarese Giovanni Mantovani, ospi-Sarà questo lo "sfogo" televisivo del geoonoi. Lui stesso afferma di averne conosciuto" personalmente uno a pochi chilometri da Ferrara. Ma nessuno del sabato notte su "Canale 5". sembra volergli credere. esperto" di UFO, sarà quella di sabato 26 della omonima trasmissione puntata del programma, realizzato dal ("Sfoghi") terrarese ronia, ha accettato di discutere il problema

con un umanoide peloso - tipo Yeti - sulla problemi da ben 36 anni, ha avuto molti av-L'ufologo ferrarese, che si dedica a questi rioli che, dopo un impatto impostato sull'iacceso dibattito col pubblico del Teatro Pa-Nel corso della trasmissione si svolgerà un vistamenti di oggetti volanti e nell'agosto iva del Po a Ro Ferrarese. 1988 addirittura un incontro di terzo tipo

ciale tendono a minimizzare ed a relegare nell'ambito riduttivo e deviante delle alluci che in genere la stampa e la scienza nazioni psichiche

GIOVANNI MATOVANI, i suoi studi su-gli UFO l'hanno portato ad incontrare lo

NUOVA 25-5-90 PURZZA

# M.G.M.

ostiene che gli extraterrestri sono fra

e si lamenta della incredulità della stampa.

Sostiene di aver incontrato un peloso extraterrestre Il geometra Giovanni Mantovani ospite di "Sfoghi"

su Canale

I suo incontro con gli UFC

Jn ferrarese racconta in

dalla forma umanoide a pochi chilometri dalla città

rose lettere anche al nostro settimanale, Giovanni mantovani, che ha scritto nume maggio dalle ore 24 in poi. lamenterà della cattiva informazione operata dai mass-media relativamente agli avvistamenti di UFO e di alieni.

EXTRATERRESTR

# Svelato il mistero degli UFO?

e proprie intelligenze artificiali capaci di svolgere compiti estremamente complessi, in modo flessibile.

Dunque dal punto di vista tecnico non si può escludere che esistano civiltà in grado di inviare sonde in giro per lo spazio per viaggi lunghissimi; sonde magari capaci di autoreplicarsi utilizzando: 1) il materiale di pianeti e asteroidi incontrati lungo il viaggio; 2) l'energia solare; 3) un « codice genetico elettronico », cioè un programma computerizzato con tutte le informazioni per costruire altre macchine uguali a se stesse. In questo modo sarcbbe possibile infatti coprire grandi distanze evitando i problemi di invecchiamento dei materiali.

Dunque ammettiamo questa possibilità teorica, che qualche sonda intelligente sia giunta sul nostro pianeta. Rimane da spiegare però un punto molto ambiguo: perché non si manifesterebbe apertamente? Certo si potrebbe anche formulare l'ipotesi che una entità spaziale preferisce osservarci segretamente, così come certi zoologi osservano, senza farsi vedere, la vita degli animali, per studiarli in condizioni più naturali. Ma perché allora, possiamo chiederci, dovrebbero manifestarsi ogni tanto (in condizioni molto dubbie) a viandanti occasionali? C'è qui una evidente contraddizione. Ammettiamo ancora, però, che la nostra logica non sia adatta a capire comportamenti alieni e che quindi anche una tale contraddizione abbia una sua logica.

Arriviamo quindi al terzo punto; il più importante: gli avvistamenti finora fatti da questi testimoni provano veramente la presenza di veicoli extraterrestri? O non può trattarsi di qualsiasi altra cosa più semplice e più terrestre (cioè fenomeni naturali, oggetti nostrani, errori o magari scherzi?), E' noto che l'indagine sugli UFO ha cercato, in tutti questi anni, di verificare l'attendibilità delle testimonianze e delle prove portate. I sostenitori degli UFO affermano che ve ne sono abbastanza per dimostrare l'esistenza di fenomeni non terrestri nei nostri cieli: gli scettici ritengono invece che non esiste il minimo elemento per arrivare a una conclusione del genere; e che del resto tutta la storia dell'umanità è piena di racconti di persone che hanno sostenuto di aver visto le cose più diverse, magari in perfetta buona fede.

Ma accanto alle testimonianze esistono anche prove materiali? Sì, dicono gli ufologi: ci sono tracce di atterraggi, rami spezzati, effetti fisici, come bruciature ecc. Gli scettici ribattono che non esiste alcuna prova fisica, di





alcun genere. E affermano che se qualcun altro visitasse la Luna per esempio troverebbe tracce inequivocabili del passaggio di una civiltà tecnologica (la nostra): noi infatti abbiamo lasciato sulla Luna apparecchi fotografici, pezzi del LEM, strumentazioni di vario tipo, antenne, sismografi, ecc. Qui sulla Terra, essi dicono, non è mai stato trovato alcunché di alieno. C'è sempre stata, nella storia dell'umanità, essi dicono, una persistente (e gioviale) tradizione di scherzi e di

L'americano Philipp Klass, che è considerato il leader degli scettici, racconta per esempio un episodio molto significativo. « Un ex pilota di aerei da caccia », dice P. Klass, « mi ha raccontato che a volte venivano effettuate esercitazioni notturne che consistevano nel simulare l'intercettazione di un normale aereo di linea. Arrivati nel raggio di 5 miglia i caccia non dovevano però avvicinarsi oltre e dovevano rientrate alla base. Ebbene questo ex piiota mi ha raccontato che, per fare uno scherzo, spegnevano tut-

te le luci, si avvicinavano all'aereo di linea fino ad affiancarlo e accendevano di colpo speciali flash che si erano portati da terra. Poi passavano dall'altra parte e facevano altrettanto. Infine si ponevano proprio sotto la pancia dell'aereo di linea e davano un'accelerata con una lunga fiammata. Il giorno dopo si divertivano a leggere i resoconti di UFO sui giornali ».

Nella trasmissione di mercoledì 21 maggio, il cui titolo sarà appunto Oggetti volanti non identificati, verranno discussi questi e altri punti, attraverso interviste con esperti che hanno a lungo indagato sugli UFO. Si parlerà dell'indagine condotta dall'aviazione americana, durata ben 22 anni (il famoso progetto Blue Book), e dei casi rimasti « non spiegati ». Si parlerà dell'UFO avvistato da Carter, e anche delle nuove ipotesi avanzate da certi autorevoli ufologi: cioè che si tratti non di veicoli extraterrestri, ma di fenomeni paranormali, collegati in qualche modo alla parapsicologia. Ma questo, forse, è un altro discorso...

PIERO ANGELA

# La Chiesa di fronte alla vita extraterrestre

di MAURIZIO ADRIANI

uale è il pensiero della Chiesa cattolica sulla possibile esistenza di creature intelligenti extraterrestri? Quali sono le implicazioni che ne derivano?

Lo abbiamo chiesto a Domenico Grasso, il padre gesuita che attualmente è professore di teologia pastorale all'Università Gregoriana di Roma.

- Padre Grasso, la Chiesa si è mai occupata della possibilità di altre umanità fuori del nostro pianeta o anche fuori della nostra galassia?

« Sì. Molto prima che il problema detto oggi degli UFO interessasse l'opinione pubblica, gli studiosi cattolici si erano già posto il problema e l'avevano trattato nelle sue varie implicazioni, teologiche, morali. Il primo teologo che affermò esplicitamente la

poss la T no. igno rizza dei opin aven me. umai

guito « E lileo primo scopr neti i nostre più c le altr la pos sapend per es origin: lileiane di esse ni. De accanin stanti. nico ' finì pre teologia va null scorso dire che la "pec tore era sicuro 1 del ciele sori del padre A

quelle in — Qu no in fa in altri p « Ne

surdo p

che la s

sero vuo

capaci d

Così il te che Dio a immenso solo a un stro. Argo tenza div apparirebl varietà di

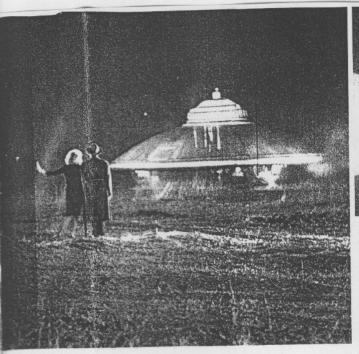



Ecco come in un film è stato immaginato l'incontro di due terrestri con un disco volante. Sopra: il disegno di una parte del sistema solare. Al centro il pianeta Giove, dietro il quale si scorge Saturno

alcun genere. E affermano che se qualcun altro visitasse la Luna per esempio troverebbe tracce inequivocabili del passaggio di una civiltà tecnologica (la nostra): noi infatti abbiamo lasciato sulla Luna apparecchi fotografici, pezzi del LEM, strumentazioni di vario tipo, antenne, sismografi, ecc. Qui sulla Terra, essi dicono, non è mai stato trovato alcunché di alieno. C'è sempre stata, nella storia dell'umanità, essi dicono, una persistente (e gioviale) tradizione di scherzi e di burle.

L'americano Philipp Klass, che è considerato il leader degli scettici, racconta per esempio un episodio molto significativo. « Un ex pilota di aerei da caccia », dice P. Klass, « mi ha raccontato che a volte venivano effettuate esercitazioni notturne che consistevano nel simulare l'intercettazione di un normale aereo di linea. Arrivati nel raggio di 5 miglia i caccia non dovevano però avvicinarsi oltre e dovevano rientrate alla base. Ebbene questo ex pilota mi ha raccontato che, per fare uno scherzo, spegnevano tut-

te le luci, si avvicinavano all'aereo di linea fino ad affiancarlo e accendevano di colpo speciali flash che si erano portati da terra. Poi passavano dall'altra parte e facevano altrettanto. Infine si ponevano proprio sotto la pancia dell'aereo di linea e davano un'accelerata con una lunga fiammata. Il giorno dopo si divertivano a leggere i resoconti di UFO sui giornali ».

Nella trasmissione di mercoledì 21 maggio, il cui titolo sarà appunto Oggetti volanti non identificati, verranno discussi questi e altri punti, attraverso interviste con esperti che hanno a lungo indagato sugli UFO. Si parlerà dell'indagine condotta dall'aviazione americana, durata ben 22 anni (il famoso progetto Blue Book), e dei casi rimasti « non spiegati ». Si parlerà dell'UFO avvistato da Carter, e anche delle nuove ipotesi avanzate da certi autorevoli ufologi: cioè che si tratti non di veicoli extraterrestri, ma di fenomeni paranormali, collegati in qualche modo alla parapsicologia. Ma questo, forse, è un altro discorso...

PIERO ANGELA

possibilità della vita umana fuori della Terra fu il cardinale Niccolò Cusano, l'autore rinascimentale del De docta ignorantia, per il quale non siamo autorizzati a escludere la vita da nessuno dei corpi celesti. Egli fondava la sua opinione sull'onnipotenza di Dio che, avendo creato un universo così enorme, poteva aver creato anche altre umanità ».

# — Questa opinione ebbe un seguito?

« Ebbe un seguito al tempo di Galileo quando il fisico pisano puntò il primo cannocchiale verso il cielo e scoprì o credette di scoprire nei pianeti condizioni ambientali simili alle nostre. Il fatto allarmò alcuni teologi più conservatori i quali, intuendo tra le altre conseguenze di quella scoperta la possibilità di altre umanità e non sapendo come conciliarla con la fede, per esempio col dogma del peccato originale, si opposero alle scoperte galileiane e pregarono l'uomo di scienza di essere prudente nelle sue concezioni. Del resto lo stesso, e con maggiore accanimento, fecero i teologi protestanti. Lutero aveva definito Coper-nico "un pazzo". Questa opposizione finì presto, quando cioè lo studio della teologia dimostrò che la fede non aveva nulla da temere. Anzi nel secolo scorso alcuni predicatori arrivarono a dire che la nostra umanità era soltanto la "pecorella smarrita" che il Redentore era venuto a cercare, lasciando al sicuro le altre novantanove nei recinti del cielo. Tra i più entusiastici difensori dell'ardita ipotesi fu in Italia il padre Angelo Secchi. Per lui era assurdo pensare che gli immensi spazi che la scienza veniva scoprendo fossero vuoti, privi cioè di esseri razionali capaci di rendere gloria al Creatore di quelle immensità ».

# — Quali argomenti i teologi portano in favore dell'esistenza di uomini in altri pianeti?

« Ne riferisco soltanto qualcuno. Così il teologo Pohle riteneva assurdo che Dio avesse creato un universo così immenso riservando la vita razionale solo a un piccolo pianeta come il nostro. Argomentando poi dalla onnipotenza divina, egli ritenne che questa apparirebbe più chiaramente in una varietà di gradi della vita razionale

# La Chiesa di fronte alla vita extraterrestre

di MAURIZIO ADRIANI

uale è il pensiero della Chiesa cattolica sulla possibile esistenza di creature intelligenti extraterrestri? Quali sono le implicazioni che ne derivano?

Lo abbiamo chiesto a Domenico Grasso, il padre gesuita che attualmente è professore di teologia pastorale all'Università Gregoriana di Roma. — Padre Grasso, la Chiesa si è mai occupata della possibilità di altre umanità fuori del nostro pianeta o anche fuori della nostra galassia?

« Sì. Molto prima che il problema detto oggi degli UFO interessasse l'opinione pubblica, gli studiosi cattolici si erano già posto il problema e l'avevano trattato nelle sue varie implicazioni, teologiche, morali. Il primo teologo che affermò esplicitamente la Ma oltre

# Il 22 agosto del '55 umanoidi scesi da un'astronave assediarono una fattoria isolata

bracciati'i fucili calibro 22, escono nello spiazzale antistante l'abitazione per dare un'occhiata e fare tacere finalmente il cane. Nel buio che sta ormai discendendo è difficile scorgere qualcosa, pur tuttavia prima di rientrare uno strano settacolo si presenta ai loro occhi stralunati. Barcollante compare dinanzi a ad abbaiare con insistenza. Infastiditi, oltre che allarmati, dallo strano comportamento dell'animale due uomini della famiglia, im-bracciati'i fucili calibro 22, escono nello a lungo su questa vi-, perché presenta in "assurdità" moltissitinsonville, nel Ken-

sulla loro pelle tucky, Stati Uniti. La ricerca ufologica ha speculato a lungo s cenda, ormai classica, perché tutta la sua complessa "assurdii

nei minimi dettagli.

Ma verianno ai fatti. Nell'agosto del 1955 a
Kelly, in una fattoria isolata, non lontana dal
centro di Hopkinsonville vive la famiglia
Sutton, composta da Il persono, di cui 7
adulti e Abambini. Il giorno 22 un parente
dei Sutton, certo Bill Taylor, viene a far loro
visita e verso le 19 esce di casa per recarsi al
gozzo nell'aia per procurarsi un po' d'acqua. preciso fin no gran parte della fenome-nologia utologica classificata come Incontri ravvicinati del III tipo. Gli umanoidi, poi, comparsi ad Hopkinsonville sono anch'essi tra più ripro-dotti nelle pubblicazioni spe-cializzate, a causa del fatto che, per il prolungato avvi-stamento, se ne è potuto trac-ciare un identititi assai fedele

ghe unghie simili ad artigli. L'aspetto è decisamente spettrale, dato che, per di più, l'essere pare rivestito da una spece de lepidermi.
de color nichel. Alla vista della strana preserza i due uomini, già un po' eccitati e spaventati, non esilano a esplodere qualche
colpo. Il risultato, però, è scoraggiante. l'ominde pure se colpito, cade e si rialza, quasi
come se la caduta fosse stata determinata so.
Il dal violento contraccolpo della pallottola.
Contemporaneamente i testimoni odono un suono metallico. Allibiti i due rientrano pre-

Svelato il mistero degli UFO?

e proprie intelligenze artificiali capaci di svolgere compiti estremamente complessi, in modo flessibile.

Dunque dal punto di vista tecnico non si può escludere che esistano civiltà in grado di inviare sonde in giro per lo spazio per viaggi lunghissimi; sonde magari capaci di autoreplicarsi utilizzando: 1) il materiale di pianeti e asteroidi incontrati lungo il viaggio; 2) l'energia solare; 3) un « codice genetico elettronico », cioè un programma computerizzato con tutte le informazioni per costruire altre macchine uguali a se stesse. In questo modo sarcbbe possibile infatti coprire grandi distanze evitando i problemi di invecchiamento dei materiali.

Dunque ammettiamo questa possibilità teorica, che qualche sonda intelligente sia giunta sul nostro pianeta. Rimane da spiegare però un punto molto ambiguo: perché non si manifesterebbe apertamente? Certo si potrebbe anche formulare l'ipotesi che una entità spaziale preferisce osservarci segretamente, così come certi zoologi osservano, senza farsi vedere, la vita degli animali, per studiarli in condizioni più naturali. Ma perché allora, possiamo chiederci, dovrebbero manifestarsi ogni tanto (in condizioni molto dubbie) a viandanti occasionali? C'è qui una evidente contraddizione. Ammettiamo ancora, però, che la nostra logica non sia adatta a capire comportamenti alieni e che quindi anche una tale contraddizione abbia una sua logica.

alcun

qualcun

esempio

bili del

logica (

lasciato

grafici,

di vario

Qui sul

mai stat

C'è sen

l'umanit

(e giovia

consider:

conta pe

significat

da cacci

raccontat

tuate ese

stevano

di un no

nel raggi

dovevano

vevano i

questo ex

per fare

di MAUR

catto

terre zioni che

Lo abbi

Grasso, il p

te è profe

all'Universi

L'ame

burle.

Arriviamo quindi al terzo punto; il più importante: gli avvistamenti finora fatti da questi testimoni provano veramente la presenza di veicoli extraterrestri? O non può trattarsi di qualsiasi altra cosa più semplice e più terrestre (cioè fenomeni naturali, oggetti nostrani, errori o magari scherzi?), E' noto che l'indagine sugli UFO ha cercato, in tutti questi anni, di verificare l'attendibilità delle testimonianze e delle prove portate. I sostenitori degli UFO affermano che ve ne sono abbastanza per dimostrare l'esistenza di fenomeni non terrestri nei nostri cieli: gli scettici ritengono invece che non esiste il minimo elemento per arrivare a una conclusione del genere; e che del resto tutta la storia dell'umanità è piena di racconti di persone che hanno sostenuto di aver visto le cose più diverse, magari in perfetta

buona fede. Ma accanto alle testimonianze esistono anche prove materiali? Sì, dicono gli ufologi: ci sono tracce di atterraggi, rami spezzati, effetti fisici, come bruciature ecc. Gli scettici ribattono che non esiste alcuna prova fisica, di

ita sente passare una spettra-e mano irta di artigli fra i ca-elli. L'assedio continua per irca 3 ore, in un parossismo i terrore e di panico irrefrecirca 3 ore,

Finalmente, verso le 23 i Sutton compiono un'audace sortita e con l'aiuto dell'auto-mobile riescono a raggiungere il vicino posto di polizia. Qui,

Il Vicino para del con racconsano anora solto cho racconsano anora solto cho rasplicabile avventura, visibilmente traumatizzati. Gli agenti interveno anasi subito, guidati dal vice scerifo né della presunta astronave atterrata nelle vicinanze, né tanto meno degli omettini spa-

unico segno tangibile

I logia Ufo. Tutti gli investigatori, comunque, funo concordi nel ritonere del tutto veritiera la testimoniane.

I polizia sumonianza della famiglia Sutton. Il capo della polizia locale. il comandante Grenweel, ebbe a dire a proposito. Sono certo che qualcosa ha sicuramente spaventato a morte quella gente... qualcosa che sfugge alla ragione, qualcosa di etatimoni, degni senza dubbio di fede, non in preda alla l'accod e neppure estremamente fantasiosi, le tracec dei protettili espois el l'alto grado di stranezza che caratterizza l'intero evento di anno di questo caso uno dei più interessanti, come già si è detto, dell'intera casistica d'assurdo

pitati perseguitati. Il giorno dopo, sparsasi ormai la nolizia della tremenda avventura, un tecnico elettronico. Bud Ledwith avvicina i Sutton, li intervista e schizza un identificia delle strame creature. La vicenda venne ulteriormente seguita ed indagata sia dalle autorità di polizia che dagli organi di ricerca civile sulla fenomeno logia Ufo. Tutti gli investigatori, comunque,

è qualcosa ammise:

dano la fattoria si moltiplicano. Si muovono stranamente quasi come se «fluttuassero nell'aria» ed il fatto di essere colpiti dalle scariche dei fucili «non altera in alcun modo il loro comportamento o la loro efficienza». Le strane creature, intanto, sembrano perlustrare i dintorni con accanimento. Una compare su di un abbero, un'altra sul tetto della crasa, Lano che, quano Taylor decide una sor-

collante compare dinanzi al loro un mostriciattolo, non più alto di un metro, un metro e 20 centimetri, dagli occiti enormi, le orecchie elefantine, il cranio completamente rasato e calvo, la braccia alzate sulla testa, le dita degli arti supreriori munite di spaventevoli e lunite di spaventevoli e luniti ad artigli. L'aspetto è decivili ad artigli. L'aspetto è decivili

L'identikit degli alieni scesi a Hopkinsonville

# L'ufologo Gianfranco Lollino è andato sul luogo delle apparizioni Forto In Gasa

e fa scattare la denuncia per "notizie false" Studioso riminese smaschera il bluff



normale e questo non è di sicuro uno di quei casi". L'extraterrestre in - racconta Lollino - corrisponde 1949, e quindi ad immagini diffuse "La parte superiore di questo essere stre: occhi grandi, niente naso, nè so-blu, simile a esseri osservati nel da 50 anni e conosciute da tante orecchie, labbra e denti, colore rosall'identikit classico dell'extraterreeffetti appare un po' strano. fotografie di un essere senza naso e orecchie Marchigiano ospite di colore rosso-blu dei "Fatti vostri aveva mostrato

persone; ma la parte inferiore del corpo di questa entità con sembianze umane ha una particolarità: piedi versità a farci pensare che sia frutto di antiche leggende che circolano nell'ambiente montano dove vive il giovane".

E' con la collaborazione dell'ufologo riminese che i carabinieri hanno Filiberto Caponi, il ceramista-pittoche, con la sua arte avrebbe potuto benissimo creare questa messa in

a zoccolo di capra. Ed è questa didi immaginazione, magari retaggio

e con i piedi di capra

In alto Gianfranco Lollino, l'ufologo riminese che A sinistra il "falso" E.T. al centro della vicenda fotografato nel paesino marchigiano ha smascherato la truffa.

deciso di sporgere denuncia contro re di Pretara d'Arquata del Tronto

scena per avere un po' di notorietà Ora però pende sul marchigiano

Patrizia Maria Lancellotti

al suo "contatto" umano dai mass E la fama data a questo essere ed del Tronto ha fatto un po' troppo il protagonista e gli ufologi, quelli vepiedi di capra che si lamenta di notte a mo' di fantasma e che arriva nel bel mezzo dei monti Sibillini senza un'astronave non è proprio credibimedia non ha certo reso più veritiera tutta la faccenda. Prima sul quotidiano Visto, poi come ospite della trasmissione televisiva "I fatti vostri" nella puntata di venerdi scorso. l'extraterrestre di Pretara di Arquato ri, d'accordo con i carabinieri hanno deciso di dare un taglio a questa vi-RIMINI - Un extraterrestre con

nale che indaga in Emilia-Romagna e nelle Marche per i casi di appariamento a fare luce su quella che di recarsi in questo sperduto paese Gianfranco Lollino, riminese, è l'inquirente del Centro ufologico nazioal caso, ha deciso, con altri colleghi, della Marche e di effettuare un sozioni di ufo. E' stato il suo interessa Lollino, dopo l'ennesima pubblicità sembra proprio una messa in scena pralluogo con i carabinieri del luo go. Risultato? Nessuna apparizione

insomma le sei foto Polaroid scatta

le dal 23enne Filiberto Caponi sem-'Due settimane fa - ci dice l'ufologo riminese - apparvero delle imnagini su Visto, dopo che già il quotidiano locale del paese marchinel maggio scorso, aveva orano proprio una contraffazione.

pubblicato la vicenda. Già da allora intervenire personalmente, Sabato ci eravamo mossi per fare degli accertamenti ma fa storia, dopo l'ap-parizione alla tv si era fatta un po' roppo grossa ed abbianto deciso di scorso ci siamo recati a Pretara, in

delle valutazioni visive, come si fa provincia di Ascoli Piceno, abbiarenti del giovane Caponi, padre e mo vagliato le testimonianze dei pasto questo essere. Poi abbiamo fatto to dei lamenti notturni e di avere vi-

sempre in questi casi, insomma le indagini necessarie per valutare la to dei casi che ci vengono segnalati credibilità delle fotografie. Ma sembra proprio un falso. Del resto - afferma l'ufologo - solo il 10 per cen-

ranno altri elementi: l'indagine in-

fatti non è chiusa.

ne di notizie false atte a turbare l'or-'accusa di pubblicazione e diffusio-

hanno una credibilità superiore al

# AGRICOLTORE DI POGGIO RENATICO NON HA DUBBI

# 

Verdastro, testa a triangolo, piedi enormi. La «prova dei peli»

Franco Zamboni

pedi che nemmeno il bravo ro lungo canali, fiumi e corsi no trascorrere il tempo libebinieri e tutti coloro che amasul chi va là l'autorità, carave che dovrebbero mettere ha deciso di produrre le prodo parla di questi argomenti di amici e concittadini quanscetticismo e pure all'ironia poichè sa di esporsi allo lirne le affinità con l'uomo. E Darwin riuscirebbe a stabistra provincia si aggirino bied erba medica che crescocon trumento, barbabietole normalmente ha a che fare (e non da oggi) che nella no-Renatico, si è messo in testa no nel suo podere di Poggio Giovanni Mantovani, ni, che nel baule della mac-

unghie lunghe fino a mezzo Perché è appunto sugli argid'acqua in genere. hanno rilevato le orme a tre chimica Nino Di Gennaro, ufologici) diretto dal prof. in assieme agli amici dell'Usac Collettore Padano che lui Bianco e nelle vicinanze del ni del Po, sulle rive del canal (Centro accademico di studi

ca e mostrandoci i calchi in: calità su una carta topografi-Mantovani, indicando le lo-"Sono qui, qui e qui", dice

1 10210 11

Un bozzettista:

'L'ho ritratto

di un pescatore su descrizione

gesso, in bella mostra sul ta-volo del tinello nella sua abiappoggiato sull'orma. re 48 centimetri, c'è un metro dove, bene a fuoco da leggeno ai calchi una foto a colori per dare maggiore credibili-tà all'argomento, mette vici-"Il calco — spiega Mantovatazione di via Borsari 51. E

baldi - perché io ho disechina tiene come accessori (non vuole essere nominato) descritto da quel pescatore dall'acqua così come è stato gnato quest'essere uscito ammiratore di Carlo Ramaggira nei nostri paraggi». st'essere senza volto che si produzione delle dita di quepronti all'uso — è l'esatta rigesso, 19 anni, abile bozzettista e terviene Stefano Baratella, "Non dire senza volto -- inacqua, cazzuola

va: I pell, che ha rinvenuto, Mantovani tiene un'altra procirca un mese fa, vicino ad Ma nel dossier sul mostro marcate. impronte fresche e molto

la bocca anche agli scienziaversità di Perugia, dove viedi plastica e li ha inviati con di prendere cantonate cuce risposta deludente. Il rischic tovani: «Anche questa è una competente su chi possa apma non so darle un'opinione nato il materiale inviatomi seppe Sermonti: «Ho esami-Ha risposto il direttore Giudendo di Individuare a chi ne stampata la rivista Biologi il nostro coldiretto li ha manoide ci tenga a farsi nopartenere». Commenta Manappartengano gli strani peli piena di cervelloni gy — che ha una redazione pacco raccomandato all'unimessi dentro due sacchetti tare». Questi peli bruni e gri-"Sembra - dice - che l'uchie-

nale». Costul però, vedendo-si il mostro verdastro e con la testa a triangolo passegglare a pochi metri da lui cose l'è data a gambe. I pell e, con il cuore in gola, me niente fosse, è stato prea tremare, gli si sono drizzat so dal panico, ha cominciato



tre unghie lunghe fino a mezzo metro. Giovanni Mantovani mostra calchi in gesso di orme a

sospettata immensità di spazi, che difficilmente si potrebbero concepire come sconfinati deserti totalmente privi di vita.

- disse il famoso astrocora che il Figlio del Creatore è incarnato « Ci crediamo tanto imporda aver creduto e credere annomo Camillo Flammarion -quaggiù, proprio su questo nore l'umanità terrestre. Ma la redenzione è avvenuta soltanto stro piccolo globo, per redimeper la nostra umanità? O per tutte quelle che popolano le infinite terre dell'Universo indell'Universo si finito? ». tanti

Come si vede, già nel secolo scorso i teologi furono chiama-ti direttamente in causa da uomini di scienza. I rapidi progressi della scienza moderna riportano ora all'attualità, e in termini ancor più ampi, il vecchio problema.

Infatti, il telescopio gigante americano di Monte Palomar, che con lo specchio da cinque metri di diametro esplora lo spazio fino alla distanza di un miliardo di anni-luce, mostra milioni e milioni di stelle, e dietro a queste altre nuvole immense di soli a distanze smimolti astri siano circondati da pianeti in cui sussistano con-Mondi abitati ve ne possono che favorevoli alla vita. essere a milioni negli spazi. Si ritiene, oggi, surate. dizioni

Alla fine di questo mese, il grande asservatorio nazionale radioastronomico di Green Bank (West Virginia), diretto dal prof. Otto Struve, puntera un radiotelescopio dotato di una gigantesca antenna parabolica in direzione di due stelle della Via Lattea: Epsilon Eridani e Tau Ceti, lontane dalla Terra, rispettivamente, undici e dodici anni-luce. (L'anno-luce è un'unità di misura che corrisponde a circa dieci milio.

CORNERA' IN CARCERE QUANDO SUA FIGURA MORRA' Helen Dean ha cinque anni, ma la sua condo i medici, solo due settimane, perchè la leucemia di cui soffre non consente speranze. Affinchè suo padre la potesse vedere per l'ultima volta, la direzione del carcere federale ci sesso un periodo di libertà sulla parola, la cui durata coincide con il tempo che ancora rimane alla bimba. Padre e figlia si sono incontrati nella casa in cui Helen abita con la madre.

ramente e coscientemente apprezzano l'opera divina, tanto più completa sarà la lode del creato al Creatore.

tri mondi abitati. In primo luo-'umanità, che alla Chiesa è afnunciata sulla possibilità d'alteresse morale e religioso delgistero ecclesiastico questo pro-Sacra Scrittura e la tradiziosa, talvolta, di non essersi profidata, non ha richiesto al manunciamento. In secondo luogo, conviene ricordare che la la rivelazione, non accennano ne, e cioè entrambe le fonti del-La rivelazione non ha carattere scientifico, nè pretende di insegnare la storia naturale. Il compito di far conoscere tutta la realtà del creato, con le sue infinite meraviglie, compete alla scienza e non go - osserva il teologo -Si è fatta accusa alla all'argomento. alla teologia.

Se esseri pensanti e razioprovvidenziale diverso nanti esistono in altri corpi celesti, essi apparterrebbero a un dal nostro. Non sarebbero, cioè, figli di Adamo, come noi, nè eredità del peccato originale. Per essi, Dio può aver concepito uno o più dei tanti piani 'possibili" alle creature dotate di anima spirituale oltre che d'un corpo materiale. Piani che ci sfuggono, perchè non riveavrebbero, in conseguenza, piano lati.

Su questo punto si possono fare soltanto alcune semplici ipotesi.

Se gli abitanti d'altri pianeti avessero superato una prova analoga a quella che ha visto soccombere Adamo, essi vivrebbero in uno stato di natura elevata alla grazia, cioè in uno stato di felicità simile a quello concesso, prima del peccato, ai nostri primi progenitori. Non conoscerebbero la

UGO MARALDI

[11 testo segue a pagina 80]

I PRIMI COMANDANTI atlantici Giuseppe Dazzo e Angelo Tondi dell'Alitalia, Dazzo vola sulla linea Roma-Mogadiscio e Tondi sulla rotta del Sud America. Il primo ha al suo attivo 18 mila ore di volo con un totale di 5 milioni di chilometri, il secondo fu recordman mondiale in circuito chiuso e fino a oggi ha totalizzato 150 traversate atlantiche con 13.000 ore di volo.

ga esperienza di volo, milionari di chilometri, provenienti entrambi dall'aviazione mili-

I comandanti Tondi e Dazzo, in occasione di un normale viaggio compiuto qualche tempo fa, hanno avvistato, l'uno sull'Atlantico e l'altro in pieno Mediterraneo, fra la cia e Malta, due oggetti luminosi che navigando a una quota pressapoco uguale a quella dei loro velivoli, per effetto del buio producevano come una screpolatura nel cielo denso e nero. La descrizio-ne di tale fenomeno, confrontata con le tante che ci sono giunte dall'America e dagli altri Paesi dove sono state registrate apparizioni del genere, se aggiunge poco di nuovo a quanto già si sapeva, serve una volta di più a trasportare il fenomeno dei "dischi" in un mondo più vicino alla tecnica che non alla fantasia degli assertori delle teorie di invasioni extra terrene.

Il racconto di Tondi e di Dazzo non ha nulla a che vedere con le storie di fantascienza e con le minuziose descrizioni dell'arrivo sul nostro pianeta di nani dalle tute lucenti, interessati ai casi nostri, discesi, come fu scritto qualche mese fa, sulle rive del Po o sul tetto della villa di Malaparte, a Capri. Sono testimonianze scarne, di gente dall'occhio pratico, padrona dei propri nervi, sobria di parole e niente affatto influenzabile. Dirò subito che nè Tondi nè Dazzo hanno di-

lata atlantica. Il volo di circa cità dell'ordigno, a occhio e 5.000 chilometri attraverso l'oceano si era svolto in ottime condizioni atmosferiche e l'aeroplano navigava a 7.000 metri di quota, sfruttando un inconsueto vento di Ovest che gli permetteva di tenere una velocità di crociera di 550 km. orari. Il cielo era terso, schiarito dal pallore del plenilunio, rigato da qualche nube. Nella cabina, illuminata, i passeggeri stavano consumando la cena. Il comandante del velivolo sedeva al posto di pilotaggio e aveva alla sua destra il motorista; il navigatore e il marconista erano intenti l'uno allo studio della rotta e l'altro ai collegamenti radio. Fu il motorista che notò, all'improvviso, sulla destra del velivolo, una strana luce che s'avvicinava velocemente all'aereo e correva su una rotta orizzontale appena divergente, a una quota leggermente superiore a quella dell'aereo. Accostandosi, la luce aumentava di intensità fino a illuminare l'intera fiancata dell'aereo. All'interno i passeggeri incollarono gli occhi agli oblò e rimasero a lungo a guardare quello zampillo di luce che via via prendeva forma, fino a diventare una specie di siluro dalla testa bianchissima e con la coda avvolta in un alone azzurrino. « Al richiamo del·motorista » raccontò Tondi, « mi volsi a destra e per un istante rimasi perplesso. Chiamai gli altri due membri dell'equipaggio che si trovavano seduti più indietro,

croce, mi sembrò di poco superiore a quella del mio velivolo; la traiettoria era la stessa. Lo seguii per una trentina di secondi poi lo vidi scomparire, a circa venti chilometri di distanza, dietro un altostrato ».

La osservazione del comandante Dazzo, differisce da quella di Tondi. Dazzo, il 23 di-cembre scorso volava sul "DC 4" dell'Alitalia in rotta dal Cairo a Roma. All'altezza della Grecia, verso le otto di sera, mentre si trovava solo al posto di pilotaggio, nel cielo buio e stellato, vide sorgere improvvisamente dal basso una scia di luce chiarissima che gli si parò quasi davanti. « Quando fu, in proiezione all'altezza del mio aeroplano » disse Dazzo, « la striscia incandescente si disintegrò in una miriade di colori; al centro di questa rosa fosforescente vidi, nitido, un globo iridescente che dopo qualche secondo disparve lasciando il cielo più buio e più compatto ».

Le testimonianze dei due aviatori dell'Alitalia, non hanno nulla di fantastico e neppure di sensazionale. Sono della stessa importanza di quelle di Kenneth Arnold che tenne a battesimo i dischi volanti e delle altre del pilota Mantell che inseguì i misteriosi ordi-gni e scomparve in cielo dopo un fantastico duello con una di queste macchine di cui i tecnici si ostinano a respingere la paternità.

# GIOVEDI 12 MAGGIO 2011





# I marziani a Ponticelli e altre favolose notizie

Sfumato per motivi incomprensibili il pressoché certo big one capitolino, il terremoto apocalittico che avrebbe dovuto radere al suolo Roma, ieri nelle redazioni ci si guardava attorno smarriti: come aprire il giornale? Politica no: «Puzzate». «Pedofili». «Ladri giornaler Politica 110, di dizzaten, di edollini, di automobilii». Un confronto troppo colto e profondo, impossibile da semplificare. Ma ecco la copertina di affaritaliani.it, sito d'informazioni a scatole cinesi. Clic: «Napoli, gli ufo sono atterrati». Non atterriti, proprio atterrati. Finalmente! Clic: «Uno strano ufo avvistato a Napoli». Atterrato o soltanto avvistato? E poi «strano»: da quando in qua un ufo è normale, banale, usuale? Clic: il signor Raffaele, di Ponticelli, avvista una luce in cielo e la filma con la sua telecamera. È emozionato, il braccio gli balla. Il teleobiettivo accentua l'effetto tremarella. Perbacco, la luce non rimane ferma ma «oscilla di continuo»! Il fenomeno non è convenzionale. Quindi: luce sfuocata in cielo uguale ufo avvistato uguale ufo atterrato. Come dire: tram fa vibrare palazzo romano uguale scossa anomala uguale sisma catastrofico. Che avventura, il giornalismo contemporaneo.

Foglio

1/2

# LA STORIA **INCONSUETA**

# Ufo, scoperti gli x-files di Mussolini

Questa sera a MobyCult la presentazione del libro "Luci nel cielo" di Roberto Pinotti RIMINI. Gli X-Files interessavano trasmissioni televisive, dirige le ri-

anche Mussolini. lo sostiene l'ufologo viste "UFO" e "Archeomisteri" ed è Moby cult presenta Luci nel cielo.

nel cielo. Italia e Ufo: le prove che il to" (2007).

Duce sapeva", scritto a quattro mani È inoltre presidente del Centro U-Duce sapeva", scritto a quattro mani con Alfredo Lissoni . A dialogare con fologico Nazionale (CUN), ricercatore

all'inchiesta che gli autori hanno con- convenzionali. dotto sulle tracce degli x-files recentemente scoperti negli archivi segreti to, la teoria extraterrestre trova anmenti che il tempo ha disperso.

ricostruire i fatti e avanzando la fon- Angelucci. data ipotesi che l'ufologia governati-

po dell'ufologia. Collabora con varie a importanti scoperte nel mondo deltica militare italiana, e con numerose fascisti" sugli UFO.

Roberto Pinotti che oggi (ore 21.30 autore per Mondadori di svariati sagtensostruttura piazzale boscovich) a gi, tra cui "Atlantide" (2001), "UFO: Roberto Pinotti, il più noto degli u- geri del cielo" (2002), "La Capitale efologi italiani, torna a MobyCult per soterica: da Roma occulta all'Urbe copresentare il suo ultimo libro "Luci smica" (2006) "UFO: il fattore contat-

lui saranno Massimo Angelucci e aerospaziale, consulente del Seti (En-«Comunemente si crede che l'ufo- civiltà extraterrestri) e già collaboralogia sia nata negli Stati Uniti nel tore del notissimo astronomo ed ufo-1947, con gli avvistamenti dei primi logo americano Allen Hynek, ben nodischi volanti sul Monte Rainier, nel- to al pubblico per i suoi interventi lo stato di Washington. In realtà sin radiotelevisivi, nel 2009 presentando dal 1933 sono stati documentati av- a MobyCult il 10 agosto "Alieni, un vistamenti di "oggetti volanti non i- incontro annunciato" aveva raccondentificati" (...) sopra il territorio i- tato che negli ultimi sessant'anni so-Così afferma l'autore introducendo eventi inspiegabili secondo le logiche no stati documentati almeno 150.000

del regime fascista, che descrivono cora resistenze, nonostante abbia alle con precisione gli avvistamenti degli spalle ormai cinquant'anni di studi e anni Trenta. Avvistamenti così nu- analisi, anche perché le autorità pomerosi che Mussolini istituì una task litiche e militari continuano a metforce per studiarli, mantenendo poi tere in campo una vera e propria consegreti i risultati, registrati in docu- giura del silenzio. Con "Luci nel cie-Di questo scottante materiale, gli Italia, portando a una sconcertante lo" il focus dell'indagine si sposta in autori sono andati in cerca nelle bi- scoperta sinora sepolta nella nostra blioteche di mezza Italia, riuscendo a storia passata. Testimonial: Massimo

va, «fatta di commissioni d'inchiesta tore radiotelevisivo, membro del Censegrete, insabbiamenti e retroinge- tro Ufologico Nazionale, collabora algneria aliena, sia nata non negli Usa le principali riviste del settore e ha Roberto Pinotti è considerato il gnoto. Autore di una ventina di libri diretto Oltre la conoscenza e Oltre l'ipiù noto ricercatore italiano nel cam-sull'argomento, ha legato il suo nome riviste, tra cui quella dell'Aeronau- l'ufologia, come il dossier dei "Files



figli Alessandra, 9 anni, e Rosario, 13, e con la moglie Grazia, 35 anni che, nella foto qui sopra, sta innaffiando il giardino davanti alla singolare abitazione. «Av vamo bisogno di una casa», spiega il tranviere «e, poiché in famiglia siamo tutti appassionati di fantascienza, abbiamo deciso di costruircela a forma di dis volante. I lavori sono durati due anni. Finora nessuno si era accorto della strana costruzione perché il cantiere era completamente nascosto dalle impalcatur. LA CASA DI UN TRANVIERE Gallicano (Roma). Il misterioso disco volante non è altro che la casa di un tranviere romano di 40 anni, Franc LA CASA DI UN TRANVIERE Gallicano (Roma). Il misterioso disco volante non è altro che la casa di un tranviere romano di 40 anni, France LA CASA DI UN TRANVIERE Gallicano (Roma). Il misterioso disco volante non è altro che la casa di un tranviere romano di 40 anni, France LA CASA DI UN TRANVIERE Gallicano (Roma). Il misterioso disco volante non è altro che la casa di un tranviere romano di 40 anni, France LA CASA DI UN TRANVIERE Gallicano (Roma). Il misterioso disco volante non è altro che la casa di un tranviere romano di 40 anni, France LA CASA DI UN TRANVIERE GALLICANO (ROMA). Il misterioso disco volante non è altro che la casa di un tranviere romano di 40 anni, France LA CASA DI UN TRANVIERE GALLICANO (ROMA). Il misterioso disco volante non è altro che la casa di un tranviere Franco C. con

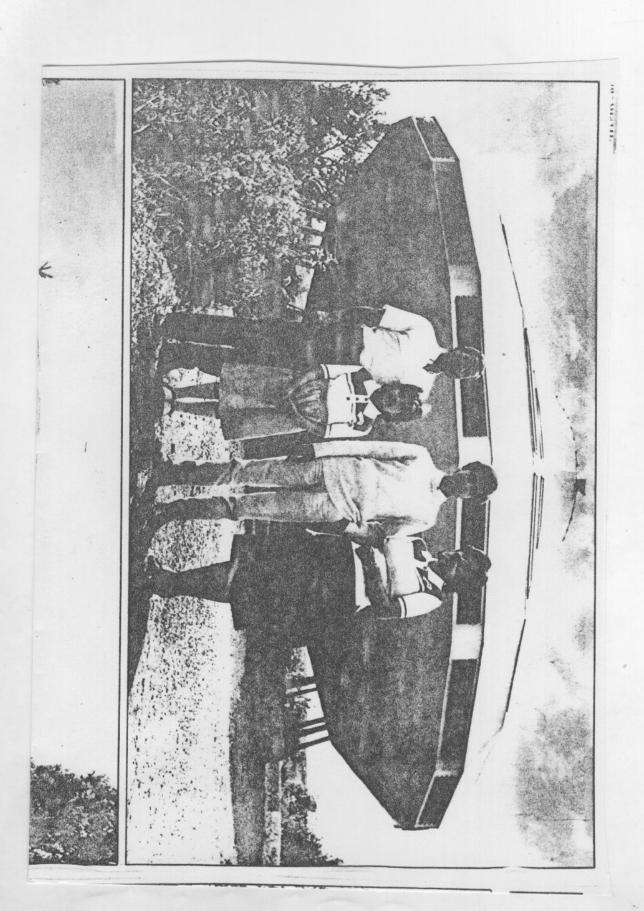

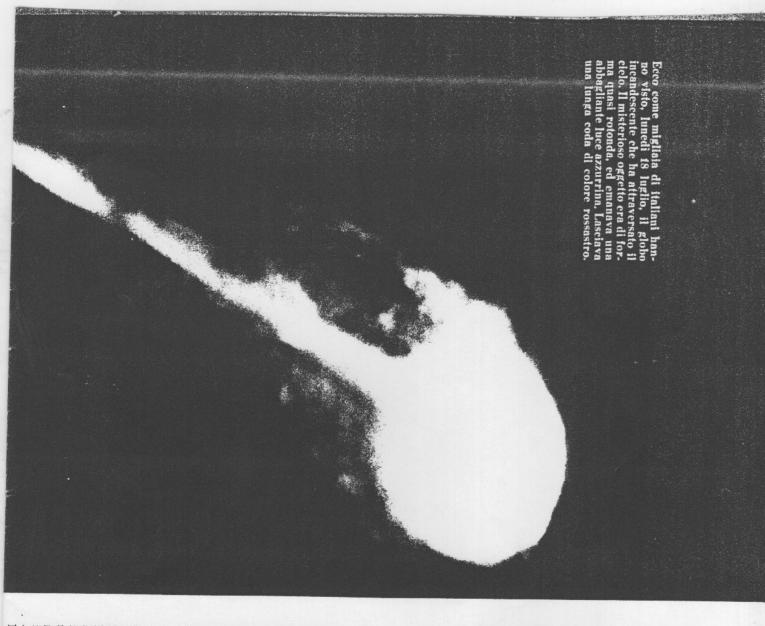

«vettore» di un satellite? E se fosse una
macchina spaziale?

gicamente, una parabola discendente. E allora?

Si deve riparlare di «macchina» costruita
e forse anche guidata dall'uomo. Ma di fronte
a questa ipotesi non c'è molto da dire. Tutto
è possibile, tutto è accettabile, se si parte dal
presupposto che il globo sia stato lanciato
nello spazio, o anche se si pensa che sia «sfuggito» agli scienziati di una qualche nazione.
In questo caso migliaia di italiani la sera
di lunedì 18 luglio avrebbero avuto il privilegio
di essere i primi testimoni di un eccezionale
esperimento, riuscito o meno.

Del resto, che il globo sia un oggetto con-

trollato dall'uomo, è una ipotesi che può anche essere logica, tenendo presente la gara che si è scatenata da qualche anno, fra Stati Uniti e Russia, per la conquista dello spazio. Notizie giunte di recente dall'Unione Sovietica affermano, fra l'altro, che gli scienziati hanno in preparazione una vasta gamma di macchine spaziali, alcune delle quali sarebbero forse già state sperimentate. Si presume, anzi, che i russi stiano preparando — secondo il solito — uno dei loro «colpi spaziali» a sorpresa. L'occasione dovrebbe essere data dalle votazio.

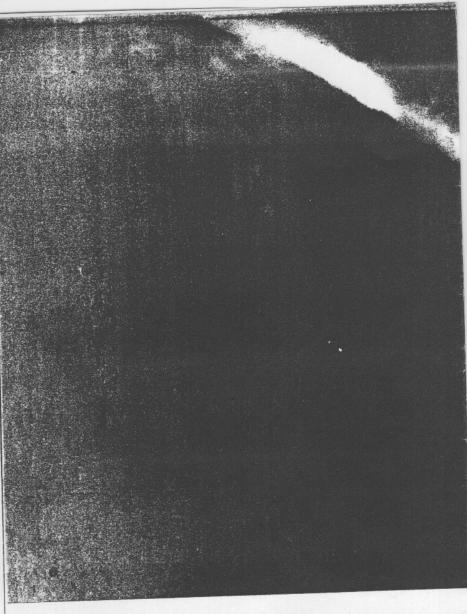

ni — sia con scopi propagandistici che con fini intimidatori — Kruscev darebbe il-« via » a ne del presidente degli Stati Uniti: in quei giorspettacolosa manifestazione pirotecnica ad altissima quota. Come escludere che il globo una colossale operazione spaziale, quasi una punto uno di questi « fuochi d'artificio » che la propaganda sovietica prepara per il prosluminoso avvistato nel cielo italiano sia ap-

simo autunno? la fantasia degli italiani. Sdraiati sulla sabbia volante, il globo di lunedì sera ha scatenato della spiaggia, impigriti dal sole, senza tropdi fuoco rossa e blu. Si intrecciano le supvisto soggetto di conversazione in quella palla viene, i villeggianti hanno trovato un imprepa voglia di parlare di politica, del governo scorso scivola sui marziani. Ogni epoca, ogni cortina di ferro, si fanno previsioni. Il dimenti» in corso al di qua e al di là della posizioni, si accenna ai « misteriosi esperi-Tambroni che va, del governo Fanfani che cielo d'Italia, e migliaia di persone l'hanno esistito davvero, è veramente passato nel estate, ha il suo mostro di «Lock Ness». Il sa che cosa sia. visto, in differenti città. E nessuno, per ora, globo incandescente di lunedì sera, però, è Sia un meteorite o un razzo o una macchina Carlo Ferrando

